

BIBL. NAZ.
VIII. Emanuele III
FACE
DE MARINIS

303
NAPOLI



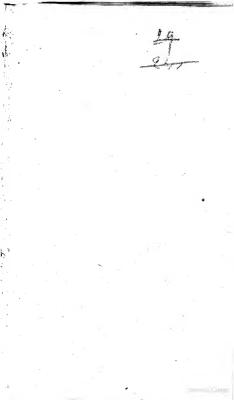

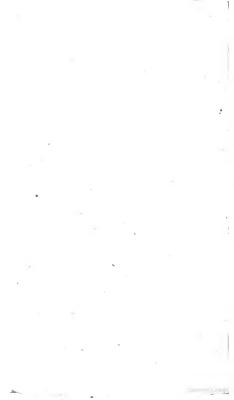

Rau. Of Maniny A 303

# PARNASO ITALIANO

OVVERO

RACCOLTA DE POETI

# CLASSICI ITALIANI

D' ogni genere d' ogni età d' ogni metro e del più scelto tra gli ottimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame.

T O M O XIX.

Non porla mai di tutti il nome dirti:

Che non uomini pur, ma Dei gran parte

Empion del bosco de gli ombrosi mirti.

Petr. Trionf. I. d'amore.

# ORLANDO FURIOSO DI M.

LODOVICO
ARIOSTO
TOMOII



VE NE ZIA MD CCLXXXV PRESSO ANTONIO ZATTA E FIGLI Con Licenza de Superiori e Privilegio. 11 C 人 / 月月 #

Ondeggio il sangue per campagna, e corse Come un gran fiume, e dilago le strade: Ottanta mila corpi numerorse, Che fur quel di messi per fil di spade.

C. XVIII.

# A' SUOI AMICI

#### ANDREA RUBBI.

accenno, cortesi amici, le bellezze dell' Orlando Furioso, poiche il narrarle non è impresa di breve lettera . Adoprero forse le frasi altrui; voi mel potete concedere, sol che non mi neghiate ch'io dica il vero, dopo aver per ben sette volte letto il divin poema. Io prima ancora di leggerlo dissi a me: ecco un epico romanzesco. Dunque addio leggi d'una rigorofa epopeja; dunque immaginazione e inuguaglianza siano i due cardini, su cui si fondi l'eccelsa mole. Qui m'attendo incanti e magie, giganti e fate, mostri e trasformazioni. Qui dalla prima ottava argomento la tessitura di quel lavoro; e mi spiacerebbe trovar per via o la serietà patetica di Virgilio, o la monotona perfezione del Tasso. Voglio quella discorde armonia che forma il maraviglioso e il piacevole; e che nasce da certe immagini ora sublimi ora baffe; da certe espreffioni or

nobili ed or neglette. Voglio una facilità che m' alletti, un' aria di famigliar confidenza, che mi persuada di legger versi, non di ascoltar trattati. Voglio uno stile spontaneo armonico proprio e robusto; un'eloquenza animata, ma non feroce; una lingua pura, ma non ricercata. Voglio in fine vivacità e colorito nelle descrizioni; minutezza ne racconti, ma senza un'esatta pedanteria; gli affetti brevi e liberi e poco studiati; i caratteri sempre uguali sì negli eroi che nei maghi; le avventurc tra lor connesse, benchè disgiunte da tempo e luogo. Se tale sarà il Furioso, disi a me nell' età di vent' anni, quando intrapresi a leggerlo, non dubiterò di chiamarlo mio maestro, e mio nume, malgrado i suoi detrattori. Lo lessi e il rilessi; e il leggo e rileggo ancora. Esclamai ed esclamo e so palese a tutti il mio sentimento. Il tuo poeta, o Italia, è l' Ariosto; vostro poema, o Italiani, sia l' Orlando Furioso. Questo condì il serio degli antichi coll'elegante sua varietà, come il sale del bello spirito condisce l'insipido della ragione . Così io potei spiegare, perchè più affai mi piacessero Omero e Virgilio, riletti dopo l' Ariosto. Fatemi ragione, cortesi amici, e mi vi raccomando.

# NOIRIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommafo Masscheroni Inquistro General del Santo
Ossizio di Venezia nel Libro intitolato: Raccolta dell' Opere dei più celebri Poeti Italiani cc. non vi esser cosa alcuna contro la
Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestrato del Segretario Nostro, niente contro
Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi esser si stampator di Venezia, che possi esser si stampator di vinezia di Santo del Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Luglio 1781.

( ALVISE VALLARESSO RIF.

( GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. RIF.

Registrato in Libro a Carte 11. al N. 86.

Davidde Marchesini Seg.

dust dust dust dast dast dast dast dast dust dast

# REGISTRO DE RAMI.

Frontispizio — Pag. I — 33 — 62 — 108 144 — 175 — 221 — 286 — 323 372.



Orlando a salutarle fu cortese
(Come con donne sempre esser si vuole)

Orl fur. C\*12.

# CANTO DUODECIMO.

CErere, poi che da la madre Idea
Tornando in fretta a la solinga valle,
Là dove calca la montagna etnea
Al fulminato Encelado le spalle,
La figlia non trovò dove l' avea
Lasciata fuor d'ogni segnato calle;
Fatto ch' ebbe a le guancie al petto ai crini
E a gli occhi danno, al fin svelse due pini;

Orl. furiofo, T.II. A.

II.

È nel foco gli accese di Vulcano, E diè lor non potere effer mai spenti; E portandosi questi uno per mano Sul carro che tiravan due serpenti; Cercò le selve i campi il monte il piano, Le valli i fiumi gli stagni i torrenti. La terra e l' mare; e poi che tutto il mondo Cercò di sopra, andò al tartareo, fondo.

Se in poter fosse stato Orlando pare A l'eleusina Dea come in desto, Non avria per Angelica cercare, Lasciato o selva o campo o stagno o rio, O valle o monte o piano o terra o mare, Il cielo e'l fondo de l'eterno obblio; Ma poi che l'earro e l'draghi non avea, La gía cercando al meglio che potea.

L' ha cercata per Francia: or s'apparecchia Per Italia cercarla e per Lamagna, Per la nova Caftigliar per la vecchia, E poi passare in Libia il mar di Spagna. Mentre pensa così, sente a l'orecchia Una voce venir che par che piagna. Si spinge innanzi e sopra un gran destriero Trottar si vede innanzi un cavaliero, Che porta in braccio e, su l'arcion davante Per forza una meltifilma donzella . Piange ella , f. dibater, e fa sembiante Di gran dolore, ed in soccorso appella Il valoroso principe d'Anglante; Che come mira la giovane bella, Gli par colei per cui la notte e il giorno Cercato. Francia avea dentro e d'intorno.

Non dico ch' ella fosse; ma parea Angelica gentil ch' egli tant' ama. Egli che la sua donna e la sua Dea Vede portar sì addolorata e grama; Spinto da l'ira e da la furia rea, Con voce orrenda il cavalier richiama; Richiama il cavaliero, e gli minaccia; E Brigliadoro a tutta briglia caccia.

Non refta quel fellon ne gli risponde,
A l' alta preda, al gran guadagno intento;
E si ratto ne va per quelle fronde,
Che saria tardo a seguitardo il vento,
L' un fugge e l' altro caccia; e le profonde
Selve s' odon sonar d'alto lamento.
Correndo usciro in un gran prato; e quello
Avea nel mezzo un grande e ricco oftello.

#### VIII.

Di varj marmi con sottil lavoro Edificato era il palazzo altirori Corse dentro a la porta mella ad oro Con la donzella in braccio il cavaliero. Dopo non molto giunse Brigliadoro Che porta Orlando disdegnoso e fiero. Orlando come è dentro, gli occhi gira, Nè più il guerrier nè la donzella mira.

Subito smonta, e fulminando palía Dove più dentro il bel tetto s'alloggia: Corre di qua, corre di là, nè lalía: Che non vegga ogni camera ogni loggia. Poi che i secreti d'ogni stanza bassa. Poi che i secreti d'ogni stanza bassa. La cerco in van, su per le scale poggia; E non men perde anco a cercar di sopra, Che perdesse di sotto il tempo e l'opra.

D'oro e di seta i letti ornati vede: Nulla de muri appar nè de pareti; Che quelli e il suolo ove fi mette il piede, Son da cortine ascofi e da tappeti. Di su di giù va il conte Orlando, e riede; Nè per questo può far gli occhi mai lieti, Che riveggiano Angelica o quel ladro Che n'ha portato il bel viso leggiadro.

#### XI.

E mentre or quinci, or quindi in vano il passo
Movea pien di travaglio e di pensieri;
Ferrati, Brandimarte e il re Gradasso,
Re Sacripante, ed altri Cavalieri
Vi ritrovò ch' andavano alto e basso,
Nè men sacean di lui vani sentieri;
E si rammaricavan del malvagio
Invisibil signor di quel palagio.

XII.

Tutti cercando il van, tutti gli datino
Colpa di furto alcun che lor fatti abbia.
Del deltrier che gli ha tolto altri è in affanno;
Ch' abbia perduta altri la donna arrabbia;
Altri d' altro l' accuas; e così ftanno,
Che non fi san partir di quella gabbia.
E vi son molti, a quefto inganno prefi,
Stati le settimane intere, e i mefi.

XIII.

Orlando, poi che quattro volte e sei Tutto cercato ebbe il palazzo firano, Disse fa se: qui in dimorar potrei Gittare il tempo e la fatica in vano; E potria il ladro aver tratta costei Da un'altra uscita, e molto esse los los un'altra uscita, e molto esse prato, Dal qual tutto il palazzo era aggirato.

A.

#### XIV.

Mentre circonda la casa filvestra Tenendo pur a terra il viso chino, Per veder s' orma appare o da man destra O da sinistra di nuovo cammino: Si sente richiamar da una sinestra; E leva gli occhi; e quel parlar divino Gli pare udire; e par che miri il viso Che l'ha da quel che su tanto diviso. XV.

Pargli Angelica udir, che supplicando, E piangendo gli dica: aita aita:
La mia virginità ti raccomando
Più che l'anima mia, più che la vita.
Dunque in presenza del mio caro Orlando
Da quetto ladro mi sarà rapita?
Più tofto di tua man dammi la morte,
Che venir lasci à sì infelire sorte.

Queste parole una ed un' altra volta Fanno Orlando tornar per ogni stanza Con passione e con fatica molta, Ma temperata pur d' alta speranza. Talor si ferma, ed una voce ascolta Che di quella d' Angelica ha sembianza, (E s' egli è da una parte, suona altronde) Che chieggia ajuto; e non sa trovar d'onde.

XVI.

#### XVII.

Ma tornando a Ruggier ch'io lasciai, quando Diffi che per sentiero ombroso e fofco II gigante e la donna seguitando In un gran prato uscito era del bosco; Io dico ch'arrivò qui, dove Orlando Dianzi arrivò, se'l loco riconosco.
Dentro la porta il gran gigante paffa: Ruggier gli è appreffo, e di seguir non laffa.

XVIII.

Tofto che pon dentro a la soglia il piede, Per la gran corte e per la loggia mira; Nè più il gigante nè la donna vede, E gli occhi indarno or quinci or quindi aggira: Di su di giù va molte volte, e riede, Nè gli succede mai quel che defira; Nè fi sa immaginar dove sì tofto Con la donna il fellon si sa nascosto.

#### XIX.

Poi che rivilto ha quattro volte e cinque Di su di giù camere logge e sale : Pur di nuovo ritorna, e non relinque Che non ne cerchi fin sotro le scale . Con speme alfin che fian ne le propinque Selve fi parte : ma una voce, quale Richiamò Orlando, lui chiamò non manco, E nel palazzo il fe'ritornar anco.

#### XX.

Una voce medesma, una persona Che paruta era Angelica ad Orlando, Parve a Ruggier la donna di Dordona Che lo tenea di se medesmo in bando. Se con Gradallo o con alcun ragiona Di quei ch' andavan nel palazzo errando; A tutti par che quella cosa fia Che più ciascun per se brama e desia.

#### XXI.

Quefto eta un nuovo e disusato incanto Ch'avea composto Atlante di Carena, Perchè Ruggier fosse occupato tanto In quel travaglio, in quella dolce pena, Che'l mal instusso in andasse da canto, L'insusso ch'a morir giovane il mena. Dopo il castel d'acciar che nulla giova, E dopo Alcina, Atlante ancor sa prova.

# XXII.

Non pur costui, ma tutti gli altri ancota Che di valore in Francia an maggior fama, Acciò che di lor man Ruggier non mora, Condurre Atlante in questo incanto trama. E mentre sa lor far quivi dimora, Perchè di cibo non patiscan brama, Si, ben fornito avea tutto il palagio, Che donne e cavalier vi stanno ad agio.

#### XXIII.

Ma torniamo ad Angelica, che seco Avendo quell'anel mirabil tanto, Ch' in bocca a veder lei fa l'occhio cieco, Nel dito l'afficura da l'incanto; E ritrovato nel montano speco Cibo avendo e cavalla e vesse e quanto Le fu bisogno; avea fatro disegno Di ritornare in India al suo bel regno.

XXIV.
Orlando volentieri, o Sacripante
Voluto avrebbe in compagnia; aon ch'ella
Più caro aveffe l'un, che l'altro amante;
Anzi di par fu a'lor defii rubella.
Ma dovendo per girsene in Levante
Paffar tante città tante castella,
Di compagnia bisogno avea e di guida;
Nè potea aver, con altri la più fida.

#### XXV.

Or l'uno or l'altro andò molto cercando, Prima ch'indicio ne trovasse o spia; Quando in cittade, e quando in ville, e quando In alti boschi, e quando in altra via. Fortuna al fin là dove il conte Orlando, y Ferraù e Sacripante era, la invia; Con Ruggier con Gradasse ed altri molti Che y'avea Atlante in strano intrico avvolti.

#### XXVI.

Quivi entra, che veder non la può il mago, E cerca il tutto ascosa dal suo anello; E trova Orlando e Sacripante, vago Di lei cercare in van per quello oftello Vede, come fingendo la sua immago, Atlante usa gran fraude a quelto e a quello; Chi tor debba di lor molto rivolve Nel suo penfier; ne ben se ne risolve.

#### XXVII.

Non sa stimar chi sia per lei migliore. Il conte Orlando, o il re dei sier Gircassi; Orlando la potrà con più valore Meglio salvar-nei perigliosi passi; Ma se sua guida il fa, sel fa signore; Ch'ella non vede come poi l'abbassi; Qualunque volta, di lui sazia, farlo Voglia minore, o in Francia rimandatlo.

# XXVIII.

Mă il Circasto depor quando le piaccia Potră, se ben l'avesse posto in ciclo -Questa sola cagion vuol ch'ella il faccia Sua scorta, e mostri avergli fede e zelo -L'anel trasse di bocca, e di sua faccia Levò da gli occhi-a Sacripante il velo . Credette a lui sol dimostrasse, e avvenne Ch'Orlando e Fetrau le sopravvenne.

#### XXIX.

Le sopravvenne Ferraù ed Orlando; Che l'uno e l'altro parimente giva Di su di giù, dentro e di fuor cercando Del gran palazzo lei ch'era lor Diva. Corser di par tutti a la donna, quando Nessuno incantamento gl' impediva; Perchè l'anel ch'ella si pose in mano, Fece d'Atlante ogni disegno vano.

XXX.

L'usbergo in dollo aveano, e l'elmo in testa Due di questi guerrier', dei quali io canto; No notte o dì, dopo ch'entraro in questa Stanza, gli aveano mai messi da canto: Che facile a portar come la vesta Era lor, perchè in uso l'avean tanto. Ferrad il terzo era anco armato, eccetto Che non avea nè volca avere elmetto, XXXI.

Fin che quel non avea, che 'l paladino Tolse Orlando al fratel del re Trojano; Ch' allora lo giurò, che l'elmo fino Cersò de l'Argalía nel fiume in vano: E se ben quivi Orlando ebbe vicino, Nè però Ferraù pose in lui mano; Avvenne che conoscersi tra loro Non fi poter, mentre là dentro-foro.

#### XXXII.

Era così incantato quello albergo, Ch'insieme riconoscer non poteeansi: Nè notte mai nè di spada nè usbergo, Nè sçudo pur dal braccio rimoveansi. I lor cavalli con la sella al tergo, Pendendo i morsi da l'arcion, pasceansi In una stanza che presso a l'uscita D'orzo e di paglia sempre era fornita.

#### XXXIII.

Atlante riparar non sa nè puote Ch'in sella non rimontino i guerrieri Per correr dietro a le vermiglie gote, A l'auree chiome ed a begli occhi neri De la donzella ch'in fuga percote La sua giumenta, perchè volentieri Non vede li tre amanti in compagnia, Che forse tolti un dopo l'altro avria.

#### XXXIV.

E poi che dilungati dal palagio Gli ebbe sì, che temer più non dovea Che contra lor l'incantator malvagio Potesse oppar la sua sallacia rea; L'and che le schivò più d'un disagio, Tra le rosate labbra si chiudea; Donde lor sparve subito da gli occhi, E gli lasciò come insensati e sciocchi.

#### XXXV.

Come che fesse il suo primier disegno
Di voler seco Orlando o Sacripante,
Ch' a ritorna l' avessero nel regno
Di Galafron ne l'ultimo Levante;
Le vennero ambedue subiro a sdegno,
E fi mutò di voglia in un iftante;
E senza più obbligarfi o a questo o a quello,
Pensò bastar per ambedue il suo anello.

XXXVI.

Volgon pel bosco or quinci or quindi in fretta Quegli scherniti la flupida faccia: Come il cane talor, se gli è intercetta O lepre o volpe a cui dava la caccia, Che d'improvviso in qualche tana stretta, O in folta macchia o in un fosso si caccia. Di lor si ride Angelica protetva, Che non è vista, e i lor progressi osserva.

Per mezzo il bosco appar sol una strada:
Credono i cavalier che la donzella
Innanzi a lor per quella se ne vada:
Che non se ne può andar, se non per quella:
Orlando corre, e Ferraù non bada,
Nè Sacripante men sprona e puntella.
Angelica la briglia più ritiene,
E dietro lor con minor fretta viene.

#### XXXVIII.

Giunti che fur correndo ove i sentieri
A perderfi venian ne la forefla;
E cominciar per l'erba i cavalieri
A riguardar se vi trovavan pesta;
Ferran che potea fra quanti altieri
Mai fosser, gir con la corona in testa,
si volse con mal viso a gli altri dui,
E gidò lor: dove venite vui?

XXXIX.

Tornate a dietro, o pigliate altra via, Se non volete rimaner qui morti: Nè in amar nè in seguir la donna mia Si creda alcun che compagnia comporti. Disse Orlando al Circasso: che potria Pur dir coftui, s'ambi, ci avesse scorti Per le più vili e timide puttane Che da conocchie mai traesser lane?

XL.

Poi volto a Ferraù, disse: uom bestiale;
S'io non guardassi che senz' elmo sei,
Di quel ch'hai detto, s'hai ben detto o male,
Senz' altro indugio accorger ti farei.
Disse il Pagan; di quel ch'a me non cale,
Perchè pigliarne su cura ti dei?
Io sol contra ambedue per far son buono
Ouel che detto ho, senz' elmo come sono. 5,

#### ·XLI.

Deh, disse Orlando al re di Circassía, In mio servigio a costui l'elmo presta, Tanto ch'io gli abbia tratta la pazzia; Ch'altra non vidi mai simile a questa. Rispose il re: chi più pazzo saria? Ma se ti par pur la domanda onesta, Prestagli il tuo: ch'io non saro men atto, Che tu sia forse a castigare un matto.

XIII.

Soggiunse Ferrant: sciocchi voi, quafi
Che, se mi fosse il portar elmo a grado,
Voi senza non ne fofte gia rimafi;
Che tolti-i voftri avrei voftro mal grado.
Ma per narrarvi in parte li miei cafi,
Per voto così senza me ne vado,
Ed anderò, fin ch'io non ho quel fino
Che porta in capo Orlando paladino.

XIII.

XIII.

Dunque, rispose sorridendo il Conte, Ti pensi a capo nudo esser bastante Far ad Orlando quel che in Aspramonte Egli già sece al figlio d'Agolante? Anzi cred'io, se tel vedessi a fronte, Ne tremeresti dal capo a le piante, Non che volessi l'elmo; ma daresti L'altre arme a lui di patto che tu vesti.

#### XLIV.

Il vantator spagnuol disse: già molte Fiate e molte ho così Orlando astretto, Che facilmente l'arme gli avvei tolte Quante indosso n'avea, non che l'elmetto; E s'io nol feci, occorrono a le volte Pensier che prima non s'aveano in petto: Non n'ebbi, già fu, voglia: or l'aggio e spero, Che mi potrà succeder di leggiero.

Non potè aver più pazienza Orlando, E gridò: mentitor brutto marrano, In che paese ti trovalti, e quando, A poter più di me con l'arme in mano? Quel paladin di che ti vai vantando son io, che ti pensavi esser lontano: Or vedi se tu puoi l'elmo levarme, O s' io son buon per torre a te l'altr'arme.

Nè da te voglio un minimo vantaggio. Così dicendo, l'elmo fi disciolse, E lo sospese a un ramuscel di faggio, E quafi a un tempo Durindana tolse. Ferraù non perdè di ciò il coraggio: Traffe la spada; e in atto fi raccolse, Onde con effa e col levato scudo Potesse ricopris il capo nudo.

#### XLVII.

Così li due guertieri incominciaro, Lor cavalli aggirando, a volteggiarfi, E dove l'arme fi giungeano, e raro Era più il ferro, col ferro a tentarfi. Non era in tutto il mondo un altro paro Che più di quefto avesse ad accoppiarfi. Pari eran di vigor, pari d'ardire; Nè l'un nè l'altro si potea serire. XLVIII.

Ch' abbiate, fignor mio, già inteso estimo,
Che Ferraù per tutto era fatato,
Fuor che là dove l'alimento primo
Piglia il bambin nel ventre ancor serrato;
E fin che del sepolcro il tetro limo
La faccia gli coperse, il luogo armato
Usò portar, dove era il dubbio, sempre
Di sette piastre fatte a buone tempre.
XLIX.

Era egualmente il principe d'Anglante Tutto fatato, fior che in una parre. Feriro esser potea sotto le piante: Ma le guardò con ogni studio ed arte. Duro era il resto lor più che diamante: (Se la fama dal ver non si diparte) E l'uno e l'altro andò più per ornato, Che per bisogno, a le battaglie armato.

Orl. furiofo. T. II. B

L

S'incrudelisce e inaspra la battaglia,
D'ortore in vilta e di spavento piena.
Ferraù, quando punge, e quando taglia,
Nè mena botta che non vada piena:
Ogni colpo d'Orlando o piaftra o maglia
E schioda e rompe ed apre e a firazio mena.
Angelica invifibil lor pon mente,
Sola a tanto spettacolo presente;

Che intanto il re di Circassía, fiimando Che poco innanzi Angelica correffe, poi ch' attaccati Ferraù ed Orlando Vide reftar, per quella via fi messe, che fi credea che la donzella, quando Da lor disparve, seguitazela, quando Da lor disparve, seguitazela avesse; Sì che a quella battaglia la figliuola Di Galafron su testimonio sola.

LH.

Poi che orribil com'era e spaventosa L'ebbe da parte ella mirata alquanto, E che le parve affai pericolosa Così da l'un, come da l'altro canto; Di veder novità volonterosa, Disegnò l'elmo tor per mirat quanto Fariano i due guerrier', viftosel rolto; Ben con penfier di non tenerlo molto.

#### LIII.

Ha ben di darlo al Conte intenzione;
Ma se ne vuole in prima pigliar gioco.
L' elmo dispicca, e in grembo se lo pone,
E sta a mirare i cavalieri un poco.
Di poi si parte, e non sa lor sermone.
E lontana era un pezzo da quel loco,
Prima ch' alcun di lor v' avesse mente;
Sì l'un e l'altro era ne l'ira ardente.

Ma Ferrat che prima v'ebbe gli occhj, si dispiccò da Orlando, e diffe a lui:
Deh come n'ha da male accorti e sciocchi, Trattati il cavalier ch'era con nui!
Che premio fia ch' al vinciror più tocchi, se'l bell' ellmo involato n'ha coftui?
Ritrafli Orlando, e gli occhj al ramo gira:
Non vede l'elmo, e tutto avvampa d'ira.

E nel parer di Ferraù concòrse, Che 'l cavalier che dianzi era con loro Se lo portafle; onde la briglia torse, E fe' sentir gli sproni a Brigliadoro. Ferraù che del campo il vide torse, Gli venne dietro; e poi che giunti foro Dove ne l'erba appar l'orma novella. Ch'avea fatto il Circasso e la donzella;

#### LVI.

Prese la strada a la sinistra il Conte Verso una valle ove il Circasso er ito; Si tenne Ferrau più presso al monte, Dove il sentiero Angelica avea trito. Angelica in quel mezzo ad una sonte Giunta era ombrosa, e di giocondo sito, Ch'ognun che passa a le fresche ombre invita, Ne senza ber mai lascia sar partita.

Angelica si ferma a le chiare onde, Non pensando ch' alcun le sopravvegna: E per lo sacro anel che la nasconde Non può temer che caso rio le avvegna. A prima giunta in su l'erbose sponde Del rivo l'elmo a un ramuscel consegna; Poi cerca ove nel bosco è miglior frasca La giumenta legar, perchè si pasca. L'III.

Il cavalier di Spagna, che venuto Era per l'orme, a la fontana giunge. Non l'ha sì tosto Angelica veduto, Che gli dispare, e la cavalla punge. L'elmo che sopra l'erba era caduto, Ritor non può, che troppo resta lunge. Come il pagan d'Angelica s'accorse, Tosto ver lei pien di letizia corse.

#### LIX.

Gli sparve, come io dico, ella davante, Come fantasma al dipartir del sonno. Cercando egli la va per quelle piante, Nè i miseri occhi più veder la ponno. Bellenmiando Macone e Trivigante, E di sua legge ogni maeltro e donno, Ritornò Ferraù verso la fonte U'ne l'erba giacea l'elmo del Conte.

LX.

Lo riconobbe, tofto che mirollo, Per lettere chi avea scritte ne l'orlo, Che dicean dove Orlando guadagnollo, E come e quando, ed a chi fe deporlo. Armofiene il Pagano il capo e il collo; Che non lascio pel duol ch' avea, di torlo; Pel duol ch' avea di quella che gli sparve, Come sparir soglion notturne larve.

# LXI.

Poi ch'allaciato s'ha il buon elmo în testa , Avviso gli è, che, a contentarsi a pieno , Sol ritrovare Angelica gli resta , Che gli appare e dispar come baleno . Per lei tutta cercò l'alta foresta ; E poi ch'ogni speranza venne meno . Di più potenne ritrovat vessigi, , Tornò al campo Spagnuol verso Parigi,

12

#### LXII.

Temperando il dolor che gli ardea il petto, Di non aver si gran defir sfogato, Col refrigerio di portari l'elmetto Che fu d'Orlando, come avea giurato, Dal Conte, poi che'l certo gli fu detto, Fu lungamente Ferraù cercato; Nè fin quel di dal capo gli lo sciolse, Che fra due ponti la vita gli tolse.

### LXIII.

Angelica invisibile e soletta

Via se ne va, ma con turbata fronte;

Via se ne va, ma con turbata fronte;

Via de l'elimo le duol, che troppa fretta

Le avea fatto lasciar presso a la fonte.

Per voler far quel ch'a me far non spetta,

Tra se dicea, levato ho l'elimo al Conte;

Quest'è pel primo merito assai buono

Di quanto a lui pur obbligata sono.

### LXIV.

Con buona intenzione, e sallo Dio, Benchè diverso e trifto effetto segua, lo leva i l'elmo: e solo il penfier mio Fu di ridur quella battaglia a tregua: E non che per mio mezzo il suo defio Questo bratto Spagnuolo oggi consegua. Così di se si andava lamentando D'aver de l'elmo suo privato Orlando.

#### LXV.

Sdegnata e mal contenta la via prese, Che le parea miglior verso Oriente. Più volte ascosa andò, talor palese, Secondo era opportuno, infra la gente. Dopo molto veder molto paese, Giunse in un bosco dove iniquamente Fra due compagni morti un giovinetto Trovò ch'era ferito in mezzo il petto.

LXVI.

Ma non dirò d'Angelica or più innante; Che molte cose ho da narravi prima; Nè sono a Ferraù nè a Sacripante Sin a gran pezzo per donar più rima. Da lor mi leva il principe d'Anglante, Che di se vuol che innanzi a gli altri esprima Le fatiche e gli affanni che softeune Nel gran defio di che a fin mai non venne. LXVII.

A la prima città ch' egli ritrova,
Perchè d'andare occulto avea gran cura,
Si pone in capo una barbuta nova,
Senza mirar s'ha debil tempra o dura.
Sia qual fi vuol, poco gli nuoce o giova;
Si ne la fatagion fi rafficura
Così coperto seguita l' inchiefta,
Nè notte o giorno o pioggia o sol l'arrefta.

14

#### LXVIII.

Era ne l'ora che traea i cavalli Febo del mar con rugiadoso pelo: E l'aurora di fior vermigli e gialli. Venia spargendo d'ogn'intorno il cielo: E lasciato le ftelle aveano i balli, E per piartiri pofto già il velo; Quando apprefio a Parigi un di paffando, Moftro di sua virth gran segno Orlando.

LXIX

In due squadre incontroffi; e Manilardo Ne reggea l'una, il Saracin canuto; Re di Norizia, già fiero e gagliardo, Or miglior di configlio, che d'ajuto. Guidava l'altra sotto il suo fiendardo Hr ed Tremisen, ch'era tenuto Tra gli Africani cavalier perfetto: Alzirdo fu, da chi'l conobbe, detto ... LXX.

Questi con l'altro esercito pagano Quella invernata avean fatto soggiorno Chi presso a la città, chi più lontano; Tutti a le ville o a le castella intorno; Ch'avendo speso il re Agramante in vano Per espugnar Parigi più d'un giorno; Volle tentra l'assedio finalmente, Poi che pigliar non lo potea altramente;

## LXXI.

E per far questo, avea gente infinita; Che oltre a quella che con lui giunt'era, E quella che di Spagna avea seguita Del re Marsilio la real bandiera, Molta di Francia n'avea al soldo unita; Che da Parigi insino a la riviera D'Arli, con parte di Guascogna, eccetto Alcune Rocche, avea tutto soggetto.

#### LXXII:

Or cominciando i trepidi russelli A sciorre il freddo ghiaccio in tepid'onde; E i prati di muove ethe, e gli arbuscelli A riveftirii di tenere fronde; Raguno il re Agramante tutri quelli Che seguian le fortune sue seconde, Per farii raflegnar l'armata torma, Indi a le cose sue dat miglior forma.

LXXIII.

A questo effecto il re di Tremisenne Con quel de la Norizia ne venía Per la giungere a tempo, ove si tenne Poi conto d'ogni squadra o buona lo tia. Orlando a caso ad incontrar si venne, Come io v'ho detto, in questa compagnia, Cercando pur colei, com'egli era uso (1). Che nel carcer d'amor lo tenea chiuso).

### LXXIV.

Come Alzirdo appressar vide quel Conte Che di valor non avea pari al mondo, In tal sembiante, in si superba fronte, Che l' Dio de l'arme a lui parea secondo; Resto superbo fronte al fatezze conte. Al fiero sguardo, al viso furibondo, se E lo stimo guerrier d'alta prodezza; Ma ebbe del provar troppa vaghezza.

LXXV.

Era giovane Alzirdo, ed arrogante rolla forza e per gran cor pregiato. Per molta forza e per gran cor pregiato. Per gioftrar spinse il suo cavallo. innante. Meglio per lui, se fosse in schiera stato; Che ne lo scontro il principe d'Anglante. Lo se cader per mezzo il cor passato. Giva in suga il destrier di timor pieno; Che su non v'era chi reggesse il freno. LXXVI.

Levasi un grido subito ed orrendo Che d'ogn'intorno n'ha l'aria ripiena, Come si vede il giovane cadendo Spicciar ill sangue di si larga vena. La turba verso il Conte vien fremendo Disordinata, e tagli e punte mena; Ma quella è più, che con pennuti dardi Tempesta il sior dei cavalier gagliardi.

## LXXVII.

Con qual rumor la setolosa frotta Correr da monti suole o da campagne, Se'l lupo uscito di nascosa grotta, O l'orso sceso a le minor montagne, Un tener porco preso abbia talotta, Che con grugnito e gran firidor fi lagne; Con tal lo fluoi barbarico era mosso Verso il Conte, gridando: addosso addosso. LXXVIII.

Lance saette e spade ebbe l'usbergo
A un tempo mille, e lo scudo altrettante:
Chi gli percote con la mazza il tergo,
Chi minaccia da lato, e chi davante.
Ma quel ch' al timor mai non diede albergo,
Eftima la vil turba e l'arme tante,
Quel che dentro a la mandra a l'aer cupo
Il numer de l'agnelle eftimi il lupo.

LXXIX.

Nuda avea in man quella fulminea spada Che posto ha tanti Saracini a morte. Dunque chi vuol di quanta turba cada Tenere il conto, ha impresa dura e forte. Rosa di sangue già correa la strada, Capace appena a tante genti morte; Perchè ne tanga ne cappel difende La fatal Durindana, ove discende;

## LXXX

Nè vesta piena di cotone o tele Che circondino il capo in mille volti. Non pur per l'aria gemiti e querele, Ma volan braccia e spalle e capi sciolti. Pel campo errando va morte crudele In molti varj e tutti orribil' volti : E tra se dice: in man d'Orlando valci Durindana per cento di mie falci.

## LXXXI.

Una percossa appena l'altra aspetta. Ben tosto cominciar' tutti a suggire: E quando prima ne veniano in fretta, Perch' era sol, credeanselo inghiottire. Non è chi per levarsi de la stretta L'amico aspetti, e cerchi inseme gire. Chi sugge a piedi qua, chi colà sprona: Nessun domanda se la strada è buona.

## LXXXII.

Virtude andava intorno con lo speglio Che fa veder ne l'anima ogni ruga: Neffun vi fi mirò, se non un veglio A cui l'asangue l'età, non l'ardir sciuga. Vide costui quanto il morir sia meglio, Che con suo disonor mettersi in suga; Dico il re di Norizia; onde la lancia. Arresto contra il paladin di Francia,

#### LXXXIII.

E la ruppe a la penna de lo scudo Del fiero Conte, che nulla fi moffe. Egli ch'avea a la pofta il brando nudo, Re Manilardo al trapaffar percoffe. Fortuna l'ajutò, che l' ferro crudo In man d'Orlando al venir giù voltoffe. Tirare i colpi a filo ognor non lece : Ma pur di sella ftramazzar lo fece. LXXXIV.

Stordito de l'arcion quel re stramazza: Non si rivolge Orlando a rivederlo; Che gli altri taglia tronca fende ammazza: A tutti pare in su le spalle averlo. Come per l'aria ove an sì larga piazza Fuggon gli storni da l'audace smerlo; Così di quella squadra ormai disfatta Altri cade altri sugge altri s'appiatta.

LXXXV.

Non cessò pria la sanguinosa spada, Che fu di viva gente il campo voto. Orlando è in dubbio a ripigliar la firada, Benchè gli fia tutto il paese noto. O da man destra o da sinistra vada, Il pensier da l'andar sempre è rimoto. D'Angelica cercar, fuor ch'ove sia, Sempre è in timore, e far contraria via.

## LXXXVL

Il suo cammin, di lei chiedendo speffo, Or per li campi or per le selve tenne: E ficcome era uscito di se fteffo, Usci di firada, e a piè d'un monte venne Dove la notte fuor d'un saffo feffo Lontan vide un splendor batter le penne. Orlando al saffo per veder s'accofta Se quivi fosse Angelica ripofta.

LXXXVII.

Come nel bosco de l'umil ginepre, O ne la stoppia a la campagna aperta, Quando si cerca la paurosa lepre Per traversati boschi e per via incerta, Si va ad ogni cespuglio ad ogni vepre, Se per ventura vi sosse coperta; Così cercava Orlando con gran pena La donna sua, dove speranza il mena. LXXXVIII.

Verso quel raggio andando in fretta il Conte Giunse ove ne la selva fi diffonde Da l'angusto spiraglio di quel monte Ch'una capace grotta in se nasconde; E trovò innanzi ne la prima fronte Spine e virgulti, come mura e sponde Per celar quei che ne la grotta stanno, Da chi far lor cercasse oltraggio e danno.

## LXXXIX.

Di giorno ritrovata non sarebbe;
Ma la facea di notte il lume aperta.
Orlando pensa ben quel ch'esser debbe;
Pur vuol saper la cosa anco più certa.
Poi che legato fuor Brigliadoro ebbe,
Tacito viene a la grotta coperta;
E fra gli speffi rami ne la buca
Entra senza chiamar chi l'introduca.
XC.

Scende la tomba molti gradi al basso, Dove la viva gente sta seposta. Era non poco spazioso il sasso Tagliato a punte di scarpelli in volta; Nè di luce diurna in tutto casso, Benchè l'entrata non ne dava molta; Ma ne veniva assai da una finestra Che porgea in un pertugio da man destra.

In mezzo la spelonca appresso a un foco Era una donna di giocondo viso. Quindici anni passar dovea di poco, Quanto fu al Conte al primo sguardo avviso. Ed era bella sì, che facea il loco Salvatico patere un paradiso; Ben ch'avea gli occhi di lagrime pregni, Del cor dolente manifesti segni.

## ORL. (FURIOSO ... CANTO XII.

72

## XCII. I

V'era una vecchia; e facean gran contese, Come uso femminil spesso esser suole; i Ma come il Conte ne! la grotta scese, finition le dispute e le parole.
Orlando a salutale fu cortese; (Come con donne sempre esser fi vuole) Ed elle fi levaro immantinente, E lui risalutar beniguamente.

XCIII.

Gli è ver che si smartiro in faccia alquanto, Come improvviso, uditon quella voce, le inseme entrare armato tutto quanto Vider là dentro un uom tanto seroce. Orlando domando, qual sosse tanto Scottese ingiusto barbaro ed atroce, Che ne la grotta tenesse sepolto Un si gentile ed amoroso volto.

La vergine a fatica gli rispose, Interrotta da fervidi finghiozzi; Che dai coralli e da le preziose Perle uscir fanno i dolo accenti mozzi. Le lagrime scendean tra gigli e rose Là dove avvien ch'alcuna se n'ingozzi. Piacciavi udir ne l'altro Canto il refto, Signor; che tenpo è, omai di finir questo.

Fine del Canto duodecimo.



Orlando il grave desco da se scagha Dove ristretta insieme e' la canaglia.

## CANTO DECIMOTERZO.

DEn furo avventutofi i cavalieri
Ch' erano a quella età; che nei valloni,
Ne le seure spelonche e boschi fieri,
Tane di serpi d'offi e di leoni,
Trovavan quel che nei palazzi altieri
Appena or trovar pon giudici buoni;
Donne, che ne la lor più fresca etade
Sien degne di aver titol di bel'tade.

Orl. furiofo . T. II. C

II.

Di sopra vi narrai che ne la grotta
Avea trovato Orlando una donzella;
E che le dimandò, ch' vi condotta
L'avesse. Or seguitando, dico ch' ella
(Poi che più d'un singhiozzo l'ha interrotta)
Con dolce e soavissima favella
Al Conte sa le sue sciagure note
Con quella brevità che meglio puote.

Benchè io fin certa, dice, o cavaliero, Ch'io porterò del mio parlar supplizio, Perchè a colui che qui m'ha chiusa spero, Che costei ne darà subito indizio: Pur son disposta non celarti il vero; E' vada la mia vita in precipizio: E che aspettar poss' io da lui più gioja, Che si disponga un di voler ch'io muoja?

Isabella son io, che figlia fui
Del re mai fortunato di Galizia:
Ben diffi fui; ch' or non son più di lui,
Ma di dolor d'affanno e di meftizia:
Colpa d'amor, ch' io non saprei di cui
Dolermi più, che de la sua nequizia;
Che dolemento nei principi applaude,
E teffe di nascofto inganno e fraude.

V.

Già mi vivea di mia sorte felice, Gentil giovane ricca onesta e bella: Vile e povera or sono, or inselice: E s'altra è peggior sorte, io sono in quella. Ma voglio sappi la prima radice Che produlse quel mal che mi stagella: E ben ch'ajuto poi da te non esca., Poco non mi parrà che te n'incresca. VI.

Mio padre se' in Bajona alcune giostre, Esser denno oggimai dodici mesi. Trasse la fama ne le terre nostre Cavalieri a giostrar di più paesi: Fra gli altri (o sia ch'amor così mi mostre, O che virtò pur se stessa paesi. Mi parve da lodar Zerbino solo, Che del gran re di Scozia era sigliuolo; VII.

Il qual poi che far prove in campo vidi Miracolose di cavalleria, Fui presa del suo amore, e non m'avvidi, Ch' io mi conobbi più non effer mia: E pur, ben che'l suo amor così mi guidi, Mi giova sempre avere in fantasia Ch'io non misi il mio core in luogo immondo, Ma nel più degao e bel ch'oggi sia al mondo.

# VIII.

36

Zerbino di bellezza e di valore Sopra tutti i fignori era eminente. Moltrommi, e credo mi portafle amore, E che di me non fosse meno ardente. Non ei mancò chi del comune ardore Interprete fra noi fosse sovente, Poi che di vista ancor fummo disgiunti; Che gli animi restar sempre congiunti.

Però che dato fine a la gran festa, Il mio Zerbito in Scozia se ritorno. Se sai che cosa è amor, ben sai che mesta Restai, di lui pensando notte e giorno; Ed era certa che non men molesta Fiamma intorno il suo cor sacea soggiorno. Egli non fece al suo desso più schermi; Se non che cercò via di seco avermi.

E perchè vieta la diversa fede, Effendo egli criftiano io saracina, Ch'al mio padre per moglie non mi chiede: Per furto indi levarmi fi deltina. Fuor de la ricca mia patria che fiede Tra verdi campi allato a la marina, Aveva un bel giardin sopra una riva Che colli intorno e tutto il mar scopriva.

## XI.

Gli parve il luogo a fornir ciò disposto Che la diversa religion ci vieta; E mi fa saper l'ordine che posto Avea di far la nostra vita lieta. Appresso a Santa Marta avea nascosto Con gente armata una galea secreta In guardia d'Odorico di Biscaglia, In mare e in terra mastro di battaglia;

#### XII.

Nè potendo in persona far l'effetto, Perch'egli allora era dal padre antico A dar soccorso al re di Francia astretto; Manderia in vece sua questo Odorico, Che fra tutti i fedeli amici eletto S' avea pel più fedele e pel più amico. E ben esser dovea, se i benefici Sempre anno forza d'acquistar gli amici.

## XIII.

Verria coltui sopra un naviglio armato Al terminato tempo indi a levarmi. E così venne il giorno defiato, Che dentro il mio giardin lasciai trovarmi. Odorico la notte accompagnato : : . . Di gente valorosa a l'acqua e a l'armi, Smontò ad un fiume a la città vicino. E venne chetamente al mio giardino.

## XIV.

Quindi fui tratta a la galea spalmata, Prima che la città n' avelle avvisi: De la famiglia ignuda e disarmata Altri fuggiro, altri restaro uccisi, Parte cattiva meco su menata. Così da la mia terra io mi divisi, Con quanto gaudio non ti potrei dire, Sperando in breve il mio Zerbin fruire. XV.

Voltati sopra Mongia eramo appena, Quando ci alfalse a la finiftra sponda Un vento che turbò l' aria serena, E turbò il mare, e al ciel gli levò l' onda. Salta un Maeftro ch' a traverso mena, e cresce ad ora ad ora, e soprabbonda; E cresce o soprabbonda con tal forza, Che val poco alternar poggia con oraa.

Non giova calar vele, e l'arbor sopra Corfia legar, aè ruinar caftella; Che ci veggiam, mal grado, portar sopra Acuti scogli appreflo a la Rocella. Se non ci ajuta quel che sta di sopra, Ci spinge in terra la crudel procella. Il vento rio ne caccia in maggior fretta, Che d'arco mai noa si avvento saetta.

### XVII:

Vide il periglio il Biscaglino, e a quello Usò un rimedio che fallir suol speffo. Ebbe ricorso subito al battello: Caloffi, e me calar fece con effo. Sceser due altri, e ne scendea un drappello, Se i primi scefi l'aveller conceffo; Ma con le spade li tenner discofto, Tagliar la fune, e ci allargammo tofto. XVIII.

Fumno gittati a salvamento al lico Noi, che nel palischermo eramo scefi: Periron gli altri col legno sdruciro: In preda al mare andar tutti gli arnefi. A l'eterna bontade, a l'infinito Amor, rendendo, grazie, le man'ftefi, Che non m' avefle dal furor marino Lasciato tor di riveder Zerbino.

XIX.

Come ch' io avessi sopra il legno vesti Lasciato, e gioje e l'altre cose rare; Pur che la «speme di Zerbin mi resti; Contenta son che s'abbia il resto il mare. Non sono, ove scendemmo, i lici pesti D'alcun sentier, nè intorno albergo appare; Ma solo il monte, al qual mai sempre siede L'ombroso capo il vento e'l mare il piede.

## XX.

Quivi il crudo tiranno amor, che sempre D ogni promessa sua su disleale, E sempre guarda come involva e stempre Ogni nostro disegno razionale; "Mutò con triste e disoneste tempre Mio conforto in dolor, mio bene in male; Che quell'amice in chi Zerbin si crede, Di desire arse, ed agghiacciò di fede.

O che m'avelle in mar bramata atteota, Nè folse stato a dimostrario arctiro; o cominciale il desiderio allora Che l'agio n'ebbe dal solingo lito; Disegnò quivi senza più dimora Condurre al fin l'ingordo suo appetito; Ma prima da se torre un de li dui; Che nel battel campati eran con nui.

### XXII.

Quell'era uomo di Scozia, Almonio detto, Che mostrava a Zerbin portar gran sede; E commendato per guerrier persetto Da lui fu, quando ad Odorico il diede. Disse a costui che biasmo era e disetto, Se mi traeano a la Rocella a piede; E lo pregò ch'innanzi volesse ire A farmi incontra alcun ronzin yenire.

## XXIII.

Almonio che di ciò nulla temea,
Immantinente innanzi il cammin piglia
A la città che il bosco ci ascondea,
E non era lontana oltra sei miglia.
Odosico scoprir sua voglia rea
A l'altro finalmente fi configlia;
Sì perchè tor non se lo sa d'appreffo:
Sì perchè avea gran confidenza in effo.

Era: Corebo di Bilbao nomato i mandi Quel di ch'io parlo, che con noi rimase; otto Che da fanciullo piccioli allevatore di sidio di S'era còn lui one le medesme case di social Poter con lui comunicari l'ingrato di ofoni ri B' Penfiero il traditori fi persuase; di sidio di sidio di la comunicari l'ingrato di sidio di sidio di la comunicari l'ingrato di sidio di la comunicari l'ingratori di sidio di la comunicari l'ingratori di sidio di la comunicari l'ingratori di sidio di la comunicari di la comuni

XXV/

Corebotiche gentilo era el cortese,

Non lo perè ascoltar senza gran selegno:

Lo chiamotraditore, e gli contese

Con parole e con fatti il rio disegno.

Grande ira a l'uno e al l'altro il core accese,

E con le spade nude me fer segno.

Al trar de ferri io fui da la paura

Volta a fuggir per l'alta selva oscura.

#### XXVI.

Odorico, che mastro era di gnerra,
In pochi colpi a tal. vantaggio venne,
Che per motto lasciò Corebo in terra,
E per le mie vestigie il cammin tenne.
Prestolli amor, se i mio creder non erra,
Perchè porcelle giungermi, le penne:
E gl'insegnò molte lusinghe e prieghi,
Con che ad amarlo e compiacer mi pieghi.

XXVII.

Ma tutto indarno: che fermata e certa.

Più tofto era a morir, chi a stisfarit.

Più ch'ogni prego, ogni lufinga esperta.

Ebbe e minacce, e non potean giovariti:

Si riduffe a la forza la faccia aperra.

Nulla mi val che supplicando parli (1918)

De la fe ch'area in lui Zerbino ayuta.

E ch' io ne le sue man' m' gra creduta.

## XXVIII.

Poi che gittar mi vidini preghi inc vano, Nè mi sperare altronde altro soccosso tol note E che più sempre cupido e villano diati a cal A me venía come famelico osso y imperio de lo mi difefi con piedi e con mano, imperio Ed adopraivi fino l'unghie e il morso: Pelaigli il mento, e gli graffiai la pelle, in Con firidi che n'andavano a le ftelle.

#### XXIX.

Non so se fosse caso, o li miei gridi Che doveano udri langi una lega; O pur ch' usati san correce ai lidi, Quando naviglio alcun si rompe o aunega; Sopra il monte una turba apparir vidi, E questa al mare e verso noi si piega. Come la vede il Biscaglin venire, Lascia l' impresa, e voltasí a suggire. XXX.

Contra quel disleal mi fu ajutrice.
Quelta turba, fignor; ma a quella image,
Che sovente in proverbio il volgo dice.
Cader de la padella ne le brage.
Gli è ver ch'io non son stata si infelice.
Nè le lor menti ancor tanto malvage,
Ch'abbiano violata mia persona;
Non che sia in lor virtà, nè cosa buona;

## XXXI.

Ma perchè, se mi serban, com io sono, Vergine, speran vendermi più molto. Finito è il mese ottavo, e viene il nono Che fu il mio vivo corpo qui sepolto. Del mio Zerbino ogni speme abbandono: Che già per quanto ho da lor detti accolto, M an promefía e venduta a un mercadante Che portare al soldan mi de in Levante.

#### XXXII.

Così parlava la gentil donzella; E spelfo con finghiozzi e con sospiri Interrompea l'angelica favella. Da muovere a pietade aspidi e tiri. Mentre sua doglia così rinnovella, O forse disacerba i suoi martiri. Da venti uomini entrar ne la spelonca Armati chi di spiedo e chi di ronca.

Il primo d'esse, uom di spietato viso, Ha solo un occhio, e sguardo scuro e bieco; L'altro d'un colpo che gli avea reciso Il naso e la mascella, è fatto cieco. Costui vedendo il cavaliero assiso Con la vergine bella entro lo speco, Volto a' compagni disse: ecco augel nuovo, A cui non test, e ne la rete il trovo.

## XXXIV.

Poi disse al Conte: uomo non vidi mai Più comodo di te nè più opportuno. Non so se ti sei apposto, o se lo sai, Perchè te l'abbia forse detto alcuno, Che si bell'arme io desava assai, E questo tuo leggiadro abito bruno. Venuto a tempo veramente sei, Per riparare a li bisogni miei.

#### XXXV.

Sorrise amaramente in piè salito Orlando, e fè rispofta al mascalzone: Io ti venderò l' arme ad un partito, Che non ha mercadante in sua ragione. Del foco ch' avea prello indi rapito Pien, di foco e di fumo uno fitzzone, Traffe, e percoffe il malandrino a caso Dove confina con le ciglia il naso.

XXXVI.

Lo stizzone ambe le palpebre colse; Ma maggior danno se ne la sinistra: Che quella parte misera gli tolse, Che de la luce sola era ministra. Nè d'acciccarlo contentar si volse Il colpo sier, s' ancor non lo registra Tra quegli spirti che co' suoi compagni Fa star Chiron dentro ai bollenti stagni.

## XXXVII.

Ne la spelonca una gran mensa siede Grossa due palmi, e spaziosa in quadro, Che sopra un mal pulito e grosso piede Cape con tutta la famiglia il ladro. Con quell'agevolezza che si vede Gittar la canna lo Spagnuol leggiadro, Orlando il grave desco da se scaglia Dove ristretta insieme è la canaglia.

## XXXVIII.

A chi I petto a chi I ventre a chi Ia testa, A chi rompe le gambe a chi le braccia; Di che altri muore, altri storpiato resta: Chi meno è osseso di suggir procaccia. Così tal volta un grave sasso petta E sianchi e lombi, e spezza capi e schiaccia, Gittato sopra un gran drappel di bisce, Che dopo il verno al sol si goda e lisce. XXXIX.

Nascono casi, e non saprei dir quanti:
Una muore, una parte senza coda,
Un' altra non si può muover davanti,
E'l deretano indarno aggira e snoda:
Un' altra ch'ebbe più propizj santi,
Striscia fra l'erbe, e va serpendo a proda.
Il colpo orribil fu, ma non mirando,
Poi che lo fece il valoroso Orlando.

## XL.

Quei che la mensa o nulla o poco offese, (E Turpin scrive appunto che sur sette) Ai piedi raccomandan sue disese; Ma ne l'uscita il paladin si mette. E poi che presi gli ha senza contese, Le man' lor lega con la fune strette; Con una fune al suo bisogno destra, Che ritrovò ne la casa silvestra;

#### XLI.

Poi gli strascina suor de la spelonca, Dove facea grande ombra un vecchio sorbo. Orlando (con la spada i rami tronca, E quelli attacca per vivanda al corbo. Non bisognò catena in capo adonca; Che per purgare il mondo di quel morbo, L'arbor medesmo gli uncini prestolli, Con che pel mento Orlando ivi attaccolli. XLII.

La donna vecchia amica a' malandrini, Poi che reltar tutti li vede eltinti, Fuggl piangendo, e con le mani ai crini, Per selve e boscarecci laberinti.
Dopo aspri e malagevoli cammini, A gravi patíj, e dal timor sospinti, In ripa un fiume in un guerrier scontroffe; Ma differisco a raccontar chi foffe, XLIII.

E torno a l'altra che si raccomanda Al Paladin che non la lasci sola; E dice di seguirlo in ogni banda. Cortesemente Orlando la consola; E quindi, poi ch'usel con la ghirlanda Di rose adorna e di purpurea stola La bianca autora al solito cammino, Parti con Isabella il Paladino.

#### XLIV.

Senza trovar cosa che degna fia D'ilforia, molti giorni infieme andaro; E finalmente un cavaller per via, Che prigione era tratto, riscontraro. Chi fofle dirò poi; ch' or me ne svia Tal, di chi udir non vi sarà men caro; La figliuola d' Amon, la qual lasciai Languida dianzi in amorofi guai.

XI.V.

La bella donna defiando in vano
Ch' a lei facesse il suo Ruggier ritorno,
Stava a Marssilia, ove a lo stuol pagano
Dava da travagliar quasi ogni giorno;
Il qual scorrea rubando in monte e in piano
Per Linguadocca e per Provenza intorno.
Ed ella ben sacea l'usficio vero
Di savio duca e d'ottimo guerriero.

KLVI.

Standosi quivi, e di gran spazio essendo Passato il tempo che tornar a lei Il suo Ruggier dovea, nè lo vedendo; Vivea in timor di mille casi rei. Un dì fra gli altri, che di ciò piangendo Stava solinga, le arrivò colei, Che portò ne. l'anel la medicina, Che sanò il cor ch'avea festio Alcina.

## XLVII.

Come a se ritornar senza il suo amante, Dopo si lungo termine, la vede; Reffa pallida e smorta, e sì tremante, Che non ha forza di tenerfi in piede. Ma la maga gentil la va davante Ridendo, poi che del timor s'avvede; E con viso giocondo la conforta, Qual aver suol chi buone nuove apporta. XLIVIII.

Non temer, disse, di Ruggier, donzella; Ch'è vivo e sano, e, come suol, t'adora; Ma non è già in sua libertà; che quella Pur gli ha levata il tuo nemico ancora; Ed è bisogno che tu monti in sella, Se brami averlo, e che mi segui o roa: Che se mi segui, io t'apriro la via Donde per te Ruggier libero fia.

XLIX.

E seguito narrandole di quello
Magico error che gli avea ordito Atlante,
Che, fimulando d'effa il viso bello,
Che cattiva parea del rio gigante,
Tratto l'avea ne l'incantato oftello,
Dove sparito poi gli era davante;
E come tarda con fimile inganno
Le donne e i cavalier che di là vanno.

Orl. furiofo, T. II.

Τ.,

A tutti par, l'incantator mirando, Mirar quel che per se brama ciascuno: Donna, scudier, compagno, amico, quando Il defiderio uman non è tutto uno. Quindi il palagio van tutti cercando Con lungo affanno, e senza frutto alcuno; E tanta è la speranza e il gran defire Del ritrovar, che non ne san partire.

LI.

LI.

Come tu giungi, diffe, in queila parte Che giace presso a l'incantata stanza, Verrà l'incantatore a ritrovatte, Che terrà di Ruggiero ogni sembianza; E ti sarà parer con sua mal'arte, Ch'ivi lo vinca alcun di più possanza, Acciò che un per ajutarlo vada, Dove con gli altri poi ti tenga a bada.

Perchè gl'inganni in che son tanti e tanti Caduti, non ti colgan, fii avvertita Che se ben di Ruggier viso e sembianti Ti parrà di veder che chieggia aita, Non gli dar fede tu; ma, come avanti Ti vien, fagli lasciar l'indegna vita; Nè dubitar perciò che Ruggier moja; Ma ben colui che ti dà tanta noja.

### LIII.

Ti para duro assai, ben lo conosco, Uccidere un che sembri il tuo Ruggiero; Pur non dar fede a l'occhio tuo, che losco Farà l'incanto, e celeragli il vero. Fermati pria ch'io zi conduca al bosco, Si che poi non si cangi il tuo penssero; Che sempre di Ruggier rimarrai priva, Se lassi per viltà che'l mago viva.

LIV.

La valorosa giovane con questa Intenzion che l' fraudolente uccida, A pigliar l'arme, ed a seguire è presta Melissa, che sa ben quanto l'è sida. Quella, or per terren culto, or per soresta A gran giornate in gran fretta la guida, Cercando alleviarle tuttavia Con parlar grato la nojosa via.

LV.

E più di tutti i bei ragionamenti Speffo le sipetea, ch' uscir di lei E di Ruggier doveano gli eccellenti Principi, e gloriofi semidei. Come a Meliffa fosfino presenti Tutti i secreti de gli eterni Dei; Tutte le cose ella sapea predire, Ch'avean per molti eccoli a venire.

## LVI.

Deh come, o prudentissima mia scorta, (Dicea a la maga l'inclita donzella) Molti anni prima tu m'hai fatto accorta Di tanta mia viril progenie bella; Così d'alcuna donna mi conforta, Che di mia stirpe sia; s'alcuna in quella Metter si può tra belle e virtuose; E la cortese maga le rispose:

LVII.

Da te uscir veggio le pudiche donne Madri d'imperatori e di gran regi, Reparatrici e solide colonne Di case illustri e di domini egregi; Che men degne non son ne le lor gonne, Ch'in arme i cavalier'; di sommi pregi, Di pietà, di gran cor, di gran prudenza, Di somma e incomparabil continenza.

LVIII.

E s'io avrò da narrarti di ciascuna Che ne la ftirpe tua sia d'onor degna, Troppo sarà: ch'io non ne veggio alcuna Che passar con silenzio mi convegna. Ma ti sarò tra mille scelta d'una, O di due coppie, acciò ch'a sin ne vegna. Ne la spelonca perchè nol dicesti; Che l'immagini ancor vedute avresti?

#### LIX.

De la tua chiara stirpe uscirà quella D opere illustri, e di bei studi amica, Ch'io non so ben se più leggiadra e bella Mi debba dire, o più saggia e pudica, Liberale e magnanima Isabella, Che del bel lume suo di e notre aprica Farà la terra che sul Menzo siede, A cui la madre d'Oeno il nome diede.

LX.

Dove onorato e splendido certame Avrà col suo degniffimo consorte, Chi di lor più le virtù prezzi ed ame, E chi meglio apra a cortessa le porte. S' un narrerà chi al Taro, e nel reame Fu a liberar d'a Galli Italia fotre; L'altra dirà: sol perchè casta visse, Penelope non su minor d'Ulisse.

L'XL.

LXL.

Gran cose e molte in brevi detti accolgo Di questa donia, e più dietro ne lasso, Che fe chiaro Merlin dal cavo sasso.

E se in questo gran mar la vela sciolgo, Di luga Tifi in navigar trapasso.

Conchiaro Merlin del cavo sasso.

De la viriù del ciel ciò ch'è di buono.

## QRLANDO-FURIOSO.

### LXII.

Seco avrà la sorella Beatrice,
A cui fi converrà tal nome appunto:
Ch'essa non sol del ben che qua giù lice,
Per quel che viverà, toccherà il punto;
Ma avrà forza di far seco felice
Fra tutti i ricchi duci il suo congiunto;
Il qual, come ella poi lascerà il mondo,
Così de gl'infelici andrà nel fondo.

LXIII.

E Moto e Sforza e Viscontei colubri, Lei viva, formidabili saranno Da l'iperboree nevi ai lidi rubri, Da l'Indo ai monti ch'al tuo mar via danno. Lei morta, andran col regno de gl'Insubri, E con grave di tutta Italia danno In servitude: e fia stimata, senza Costei, ventura somma la prudenza. LXIV.

Vi saranno altre ancor ch'avranno il nome Medesmo, e nasceran molt'anni prima; Di ch'una s'ornerà le sacre chiome De la corona di Pannonia opima; Un'altra, poi che le terrene some Lasciate avrà, fia ne l'Ausonio clima Collocata nel numer de le Dive, Ed avrà incensi cimmagini votive.

### LXV.

De l'altre tacerò: che, come ho detto, Lungo sarebbe a ragionar di tante: Benchè per se ciascuna abbia suggetto Degno ch'eroica e chiara tuba cante. Le Bianche, le Lucrezie io terrò in petto, E le Coftanze e l'altre io terrò in petto, Reparatrici e madri ad esser anno. LXVI.

Più ch' altre fosser mai, le tue famiglie Saran ne le lor donne avventurose:
Non dico in quella più de le lor figlie,
Che ne l'alta onestà de le lor spose.
E acciò da te notizia anco si piglie
Di questa parte che Merlin mi espose
Forse perch'io il dovessi a te ridire,
Ho di parlarne non poco destre.

LXVII.

E dirò prima di Ricciarda, degno Esempio di fortezza e d'onefiade; Vedova rimartà giovane a sdegno Di fortuna; il che spesso ai buoni accade. I figli privi del paterno regno Esuli andar vedrà in firane contrade, Fanciulli in man de gli avversari loro; Ma in fine avrà il suo male ampio riftoro.

D.

#### LXVIII.

De l'alta flirpe d'Aragona antica Non tacerò la splendida regina, Di cui nè saggia sì, nè sì pudica Veggio istoria lodar greca o latina, Nè a cui fortuna più si mostri amica; Poi che sarà da la bontà divina Eletta madre a pattorir la bella Progenie, Alfonso, Ippolito e Isabella. LXIX.

Costei sarà la saggia Leonora, Che nel tuo selice arbore s'innesta. Che ti dirò de la seconda nuora Succeditrice prossima di questa, Lucrezia Borgia, di cui d'ora in ora La beltà la virtù la fama onesta, E la fortuna crescerà non meno, Che giovin pianta in morbido terreno?

## LXX.

Qual lo stagno a l'argento, il rame a l'oro, Il campettre papavero a la rosa, Pallido salce al sempre verde alloro,
Dipinto vetro a gemma preziosa;
Tal a costei, ch'ancor non nata onoro,
Sarà ciascuna insino a qui famosa,
Di singolar beltà, di gran prudenza,
E d'ogni altra lodevole eccellenza.

## LXXI.

E sopra tutti gli altri incliti pregi Che le saranno e a viva e a morta dati, Si loderà, che di coltumi regi Ercole e gli altri figli avrà dotati; E dato gran principio ai ricchi fregi Di che poi s'orneranno in toga e armati. Perchè l'odor non se ne va sì in fretta, Ch' in nuovo vaso o buono o rio fi metta. LXXII.

Non voglio che in filenzio anco Renata Di Francia, nuora di coftei, rimagna: Di Luigi il duodecimo re nata, E de l'eterna gloria di Bretagna. Ogni virtù ch' in donna mai fa fata, Da poi che' l' foco scalda, e l'acqua bagna, E gira intorno il cielo, infieme tutta Per Renata adornar veggio riduta. LXXIII.

Lungo sarà che d'Alda di Sansogna Narri, o de la contella di Celano, O di Bianca Maria di Catalogna, O de la figlia del re Siciliano, O de la figlia del re Siciliano, O de la bella Lippa da Bologna, E d'altre; che s'io vo'di mano in mano Venirtene dicendo le gran lode, Entro in un alto mar che non ha prode.

### LXXIV.

Poi che le raccontò la maggior parte De la futura ftirpe a suo grand'agio, Più volte e più le replico de l'arte Ch'avea tratto Ruggier dentro al palagio. Melilfa fi fermò, poi che fu in parte Vicina ai luogo del vecchio malvagio; E non le parve di venir più innante, Perchè veduta aon folle da Atlante; LXXV.

E la donzella di nuovo configlia
Di quel che mille volte ormai l'ha detto.
La lascia sola; e quella oltre a due miglia
Non cavalcò per un sentiero firetto.
Che vide quel ch'al suo Ruggier fimiglia;
E due giganti di crudele aspetto
Intorno avea, che lo stringean sì forte,
Ch'era vicino esser condotto a morre.

LXXVI.

Come la donna in tal periglio vede Colui che di Ruggiero ha tutti i segni; Subito cangia in sospezion la fede, Subito obblia tutti i suoi bei disegni. Che sia in odio a Melissa Ruggier crede Per nova ingiuria e non intesi sdegni; E cerchi far con disusata trama, Che sia morto da lei che così l'ama,

### LXXVII.

Seco dicea: non è Ruggier coftui, Che col cor sempre, ed or con gli occhi yeggio? E s' or non veggio e non conosco lui, Chi mai veder o mai conoscer deggio? Perchè voglio io de la credenza altrui, Che la venuta mia giudichi peggio? Che senza gli occhi ancor, sol per se fteffo Può il cor sentir se gli è lontano o appreffo. LXXVIII.

Mentre che così pensa, ode la voce, Che le par di Ruggier, chieder soccoso; E vede quello a un tempo, che veloce Sprona il cavallo, e gli rallenta il morso, E l'un nemico e l'altro suo feroce, Che lo segue e lo caccia a tutto coso. Di lor seguir la donna non rimase, Che fi conduffe a l'incantate case. LXXIX.

De le quai non più tosto entrò le porte, Che su sommersa nel comune errore: Lo cercò tutto per vie dritte e torte In van di su di giù, dentro e di suore. Nè cesa notte e di: tanto era forte L'incanto: e fatto avea l'incantatore, Che Ruggier vede sempre e gli favella; Nè Ruggier lei, nè lui riconosce ella.

#### LXXX.

Ma lasciam Bradamante: e non v'incresca Udir che così refti in quell' incanto; Che quando sarà il tempo ch'ella n'esca, La farò uscir, e Ruggier altrettanto. Come raccende il gutto il mutar esca, Così mi par che la mia iftoria, quanto Or qua or là più variata fia, Meno a chi l'udirà nojosa fia.

LXXXI.

Di molte fila effer bisogno parme A condur la gran tela ch'io lavoro; E però non vi spiaccia d'ascoltarme, Come fuor de le stanze il popol moro Davanti al re Agramante ha preso l'arme; Che molto minacciando ai gigli d'oro, Lo fa assembrare ad una mostra nuova, Per saper quanta gente si ritrova; LXXXII.

Perch' oltre i cavalieri, oltre i pedoni Ch' al numero sottratti erano in copia, Mancavan capitani, e pur de' buoni, E di Spagna e di Libia e d'Etiopia; E le diverse squadre e le nazioni Givano errando senza guida propia. Per dare e capo ed ordime a ciascuna, Tutto il campo a la mostra si raguna.

## LXXXIII.

In supplimento de le turbe uccise Ne le battaglie e ne fieri conflitti, L'un fignore in Ispagna e l'altro mise In Africa, ove molti erano scritti; E tutti a li lor ordini divise, E sotto i duci lor gli ebbe diritti. Diferirò, fignor, con grazia vostra Ne l'altro Canto l'ordine e la mostra

Fine del Canto decimoterzo.



Scudi spezza elmi schiaccia e un colpo spesso. Spegne i cavalli e i cavalieri appresso. Orl. hu. C.º.14.

# ORLANDO FURIOSO.

# CANTO DECIMOQUARTO.

L.

Ei molti affalti e nei crudel' conflitti
Ch'avuti avea con Francia Africa e Spagna,
Morti erano infiniti e derelitti
Al lupo al corvo a l'aquila grifagna:
E benchè i Franchi fossero più affitti,
Che tutta avean perduta la campagna;
Più si doleano i Saracin' per molti
Principi e gran baron' ch' eran lor tolti.

II.

Ebbon vittorie così sanguinose, Che lor poco avanzò di che allegrafi. E se a le antiche le moderne cose, Invitto Alfonso, denno affimigliarfi; La gran. vittoria, onde a le virtuose Opere voftre può la gloria daffi, Di ch'aver sempre lagrimose ciglia Ravenna debbe, a quefte s'affimiglia;

Quando cedendo Morini e Piccardi, L'esercito normando e l'aquitano, Voi nel mezzo affalifte gli ftendardi 'Del quafi vincitor nemico ispano: Seguendo voi quei giovani gagiardi Che meritar' con valorosa mano Quel di da voi per onorati doni L'else indorate, e gl' indorati sproni.

Con sì animosi petti che vi soro Vicini, o poco lungi al gran periglio, Crollaste sì le ricche ghiande d'oro, Sì rompeste il baston giallo e vermiglio; Ch'a voi si deve il trionfale alloro, Che non su guasto nè ssiorato il giglio. D'un' altra fronde v'orna anco la chioma L'aver serbato il suo Fabrizio a Roma.

v.

La gran colonna del nome romano Che voi prendefte, e che serbafte intiera, Vi dà più onor, che se di vostra mano Fosse caduta la milizia siera, Quanta n' ingrassa il campo ravegnano, E quanta se n' andò senza bandiera D'Aragon, di Cassiglia e di Navarra, Veduto non giovar spiedi ne carra.

Quella vittoria fu più di conforto, Che d'allegrezza; perchè troppo pesa Contra la gioja nostra il veder morto Il capitan di Francia e de l'impresa; E seco avere una procella assorto Tanti principi illutri, ch'a difesa Dei regni lor, dei lor confederati Di qua da le fredd' Alpi eran passati. VII.

Noftra salute, noftra vita in questa Vittoria suscitata si conosce, Che disende che 'l verno e la tempesta Di Giove irato sopra noi non crosce. Ma nè goder possiam nè farne sesta, Sentendo i gran rammarichi e l'angosce, Che in veste bruna e lagrimosa guancia Le vedovelle san per tutta Francia.

۸,

#### VIII.

Bisogna che proveggia il re Luigi Di novi capitani a le sue squadre, Che per onor de l'aurea Fiordiligi Caftighino le man' rapaci e ladre, Che suore e frati e bianchi e neri e bigi Violato anno, e sposa e figlia e madre; Gittato in terra Crifto in Sacramento, Per torgli un tabernacolo d'argento.

#### IX.

O misera Ravenna, t'era meglio Ch'al vincitor non fessi resistenza: Far ch'a te sosse innanzi Brescia speglio, Che tu lo sossi a simino e a Faenza. Manda, Luigi, il buon Trivulzio veglio, Ch'insegni a questi tuoi più continenza, E conti lor, quanti per simil torti Stati ne sien per tutta Italia motti.

## х.

Come di capitani bisogna ora Che'l re di Francia al campo suo proveggia; Così Marsilio ed Agramante allora, Per dar buon reggimento a la sua greggia, Dai lochi dove il verno se' dimora, Vuol che in campagna a l'ordine si veggia; Perchè vedendo, ove bisogno sia, Guida e governo ad ogni schiera dia.

Orl. furioso. T. II.

XI.

Marssilio prima, e poi fece Agramante Passila la gente sua schiera per schiera. I I Catalani a tutti gli altri innante Di Dorisebo van con la bandiera. Dopo vien senza il suo re Folvirante, Che per mat di Rinaldo già morto era, La gente di Navarra; e lo re ispano Halle dato Isolier per capitano.

XII.

Balugante del popol di Leone,
Grandonio cura de gli Algarbi piglia.

Il fratel di Marfilio Falfirone
Ha seco armata la minor Caftiglia.
Seguon di Madaraffo il gonfalone
Quei che lasciato an Malaga e Siviglia,
Dal mar di Gade a Cordova feconda
Le verdi ripe, ovunque il Beti inonda.

XIII.

Scordilano e Tessira e Baricondo, L'un dopo l'altro mostra la sua gente: Granata al primo, Vilisbona al secondo, E Majorica al terzo è ubbidiente. Fu d'Ulisbona re (tolto dal mondo Larbin) Tessira, di Larbin parente. Poi vien Galizia, che sua guida, in vece Di Maricoldo, Serpentino fece.

#### XIV.

Quei di Toledo, e quei di Calatrava, Di ch'ebbe Sinagon già la bandiera, Con tutta quella gente che si lava In Guadiana, e bee de la riviera, L'audace Matalista governava; Bianzardin quei d'Assurga in una schiera, Con quei di Salamanca e di Piacenza, D'Avila, di Zamorra e di Palenza,

Di quei di Saragosa, e de la corte Del re Marssilio ha Ferraù il governo. Tutta la gente è ben armata e forte. In questi è Malgarino e Balinverno, Maltarise e Morgante, ch'una sorte Avea fatto abitar paele esterno: Che, poi che i regni lor lor furon tolti, Gli avea Marssilio in corte sua raccolti. XVI.

In questa è di Marsilio il gran bastardo Follicon d'Almeria con Doriconte, Bavarte, l'Argalisa ed Analardo, Ed Archidante il Sagontino conte, E l'Ammirante e Langhiran gagliardo, E Malagur ch'avea l'astuzic pronte, Ed altri ed altri : de'quai penso, dove Tempo arrà, di far veder le prove.

#### XVII.

Poi che passò l'esercito di Spagna Con bella mostra innanzi al re Agramante; Con la stra aguadra apparve a la campagna Il re d'Oran, che quasi era gigante. L'altra che vien, per Martasin si lagua, Il qual morto le fu da Bradamante; E si duol ch'una semmina si vanti D'aver ucciso il re de Garamanti.

XVIII.

Segue la terza schiera di Marmonda, Ch'Argolto morto abbandonò in Guascogna. A quefta un capo, come a la seconda, E come anco a la quarta, dar bisogna. Quantunque il re Agramante non abbonda Di capitani; pur ne finge e sogna. Dunque Buraldo, Ormida, Arganio eleste, E dove uopo ne fu, guida li messe.

Diede ad Arganio quei di Libicana; Che piangean morto il negro Dudrinasso. Guida Brunello i suoi di Tingitana Con viso nubiloso, e ciglio basso; Che poi che ne la selva non lontana Dal castel ch'ebbe Atlante in cima al sasso, ... Gli fu tolto l'anel da Bradamante, Caduto era in disgrazia al re Agramante.

#### XX.

E se'l fratel di Ferraù, Isoliero, Ch'a l'arbore legato ritrovollo, Non facea fede innanzi al re del vero; Avrebbe dato in su le forche un erollo. Mutò a' preghi di molti il re pensero. Già avendo fatto porgli il laccio al collo: Gil lo fece levar; ma riserbarlo Al primo error; che poi giurò impiccarlo.

# XXI.

Si ch' avea causa di venir Brunello Col viso melto e con la telta china. Seguia poi Farurante; e dietro a quello Eran cavalli e fanti di Maurina. Venia Libanio apprefio il re novello: La gente era con lui di Coltantina; Però che la corona e il bafton d'oro Gli ha dato il re, che fu di Pinadoro. XXII.

Con la gente d'Esperia Soridano, E Dorilon ne vien con quei di Setta. Ne vien coi Nasamoni Puliano: Quelli d'Amonia il re Agricalte affretta: Malabuferso quelli di Pizzano: Da Finaduro è l'altra squadra retta, Che di Canaria viene e di Marocco: Balastro ha quei che fur del re Tardocco.

## XXIII.

Due squadre, una di Mulga, una d'Arzilla Seguono: e questa ha'l suo fignore antico, Quella n'è priva; e però il re sortilla, E diella a Corineo suo fido amico. E così de la gente d' Almanfilla, Ch' ebbe Tanfirion, fe're Caico: Diè quella di Getulia a Rimedonte; Poi vien con quei di Cosca Balinfronte. XXIV.

Quell' altra schiera è la gente di Bolga; Suo re è Clarindo, e già fu Mirabaldo. Vien Baliverzo, il qual vo'che tu tolga Di tutto il gregge pel maggior ribaldo. Non credo in tutto il campo si disciolga Bandiera ch'abbia esercito più saldo De l'altra, con che segue il re Sobrino, Nè più di lui prudente Saracino.

XXV.

Quei di Bellamarina, che Gualciotto Solea guidare, or guida il re d'Algieri Rodomonte di Sarza, che condotto Di nuovo avea pedoni e cavalieri; Che, mentre il sol fu nubiloso sotto Il gran Centauro, e i corni orridi e fieri, Fu in Africa mandato da Agramante, Onde venuto era tre giorni innante,

## XXVI.

Non avea il campo d' Africa più forte, Ne Saracin più audace di coltui: E più temean le parigine porte, Ed avean più cagion di temer lui, Che Marfilio, Agramante e la gran corte Ch'avea seguito in Francia quetti dui: E più d'ogni altro che facelle mostra, Era nemico de la fede nostra.

#### XXVII.

Vien Prusione il re de l'Alvaracchie; Poi quel de la Zumara Dardinello . Non so s'abbiano nottole o cornacchie, O altro manco ed importuno augello, Il qual dai tetti e da le fronde gracchie Futuro mal, predetto a questo e a quello, Che fissa in ciel nel di seguente è l'ora, Che l'uno e l'altro in quella pugna muora. XXVIII.

In campo non aveano altri a venire, Che quei di Tremisenne e di Norizia; Nè fi vedea a la moftra comparire Il segno lor, nè dar di se notizia. Non sapendo Agramante che fi dire, Nè che pensar di questa lor pigrizia; Uno scudiero al fin gli fu condutto Del re di Tremisen, che narrò il tutto-

#### XXIX.

Egli narrò ch' Alzirdo e Manilardo
Com molti altri de' suoi giaceano al campo.
Siguor, diss' egli, il cavalier gagliardo
Ch' ucciso ha i nostri, ucciso avria il tuo campo,
Se fosse stato a torsi via più tardo
Di me, ch' appena ancor così ne scampo.
Fa quel de' cavalieri e de' pedoni,
Che' I lupo fa di capre e di montoni.

XXX.

Era venuto pochi giorni avante Nel campo del re d'Africa un fignore; Nè in Ponente era nè in tutto Levante Di più forza di lui nè di più core. Gli facea grande onore il re Agramante, Per eller coftui figlio e succeflore In Tartaria del re Agrican gagliardo: Suo nome era il feroce Mandricardo.

# XXXI.

Per. molti chiari gesti era famoso, E di sua fama tutto il mondo empía; Ma lo facea più d'altro glorioso, Ch'al castel de la fata di Soria L'usbergo avea acquistato luminoso. Ch' Ettor trojan portò mille anni pria, Per strana e formidabile avventura, Che'l ragionarne pur mette paura.

#### XXXII.

Trovandosi costui dunque presente A quel parlare, alzò l'ardita faccia, E si dispose andar immantinente, Per trovar quel guerrier, dietro a la traccia; Ritenne occulto il suo pensiero in mente, O sia perchè d'alcun stima non faccia, O perchè, tema, se'l pensier palesa, Ch'un altro imnanzi a lui pigli l'impresa. XXXIII.

A lo scudier fe' dimandar com'era
La sopravvefta di quel cavaliero.
Colui rispose: quella è tutta nera,
Lo scudo nero, e non ha alcun cimiero.
E fu, fignor, la sua risposta vera,
Perchè lasciato Orlando avea il quartiero,
Che, come dentro l'animo era in doglia,
Così imbrunir di fuor volle la spoglia.

XXXIV.

Marfilio a Mandricardo avea donato Un destrier bajo a scorza di castagna, Con gambe e chiome nere, ed era nato Di frisa madre, e d'un villan di Spagna. Sopra vi salta Mandricardo armato, E galoppando va per la campagna; E giura non tornare a quelle schiere, Se non trova il campion da l'arme nere.

#### XXXV.

Molta incontrò de la paurosa gente Che da le man' d' Orlando era fuggita, Chi del figliuol, chi del fratel dolente, Che innanzi a gli occhi suoi perdè la vita. Ancora la codarda e trifta mente Ne la pallida faccia era scolpita: Ancor per la paura che avuta anno, Pallidi muti ed insensati vanno. XXXVI.

Non fe lungo cammin, che venne dove Crudel spettacolo ebbe ed inumano; Ma teltimonio a le mirabil prove, Che fur racconte innanzi al re Africano. Or mira questi or quelli morti, e move, E vuol le piaghe misurar con mano, Mosso da strana invidia ch'egli porta Al cavalier ch'avea la gente morta.

## XXXVII.

Come lupo o maîtin ch'ultimo giugne
Al bue lasciato morto da villani,
Che trova sol le corna l'offa e l'ugne,
Del refto son s'amati augelli e cani,
Riguarda in vano il teschio che non ugne;
Così fa il crudel barbaro in quei piani;
Per duol beftemmia, e moîtra invidia immensa,
Che venne tardi a così ricca mensa.

# XXXVIII.

Quel giorno, e mezzo l'altro segue incerto Il cavalier dal negro, e ne domanda. Ecco vede un pratel d'ombre coperto, Che sì d'un alto fiume si ghirlanda, Che lascia appena un breve spazio aperto, Dove l'acqua si torce ad altra banda. Un fimil luogo con girevol'onda Sorto Otricoli il Tevere circonda.

## XXXIX.

Dove entrar si potea, con l'arme indosso Stavano molti cavalieri armati. Chiede il Pagan chi gli avea in stuol sì grosso. Ed a che effetto insieme ivi adunati. Gli fe' risposta il capitano, mosso Dal fignoril sembiante, e da fregiati D'oro e di gemme arnesi di gran pregio, Che lo mostravan cavaliero egregio.

Dal nostro re siam, disse, di Granata Chiamati in compagnia de la figliuola, La quale al re di Sarza ha maritata, Benchè di ciò la fama ancor non vola. Come appresso la sera racchettata La cicaletta sia, ch'or s'ode sola. Avanti al padre fra l'ispane torme La condurremo: intanto ella fi dorme.

Colui che tutto il mondo vilipende, Disegna di veder tofto la prova, Se quella gente o bene o mal difende La donna, a la cui guardia fi ritrova. Diffe: costei, per quanto se n'intende, E bella, e di saperlo ora mi giova. A lei mi mena, o falla qui venire; Ch'altrove mi convien subito gire.

#### XLII.

Esser per certo dei pazzo solenne, Rispose il Granatin; nè più gli disse. Ma il Tartaro a serir tosto lo venne Con l'asta bassa, e il petto gli trassiste Che la corazza il colpo non sostenne, E forza fu, che morto in terra gisse. L'asta ricovra il figlio d'Agricane, Perchè altro da ferir non gli rimane,

## XLIII.

Non porta spada nè bafton; che quando L'arme acquistò che fur di Ettor trojano, Perchè trovò che lor mancava il brando, Gli convenne giurar, nè giurò in vano, Che fin che non toglica quella d'Orlando, Mai non porrebbe ad altra spada mano. Durindana, ch' Almonte ebbe in gran stima, E Orlando or porta, Ettor portava prima...

#### XLIV.

Grande è l'ardir del Tartaro; che vada Con disvantaggio tal contra coloro, Gridando: chi mi vuol vietar la strada? E con la lancia si cacciò tra loro. Chi l'asta abbassa, e chi trae suor la spada; E d'ogn'intorno subito gli foro. Egli ne fece morire una frotta, Prima che quella lancia fosse rotta. XLV.

Rotta che se la vede, il gran troncone Che resta intero, ad ambe mani afterra; E fa morir con quel tante persone, Che non fu vista mai più crudel guerra. Come tra' Filistei l'ebreo Sansone Con la mascella che levò di terra. Scudi spezza, elmi schiaccia, e un colpo spesso Spegne i cavalli e i cavalieri appresso . XLVI.

Corrono a morte quei miseri a gara, Nè perchè cada l'un, l'altro andar cessa, Che la maniera del morire amara Lor par più assai, che non è morte stessa. Patir non ponno che la vita cara Tolta lor sia da un pezzo d'asta fessa; E sieno sotto a le picchiate strane A morin giunti come bisce o rane.

#### XLVII.

Ma poi ch'a spese lor si furo accorti, Che male in ogni guisa era morire; Sendo già presso a li due terzi morti, Tutto l'avanzo cominciò a fuggire. Come del proprio aver via se gli porti, Il Saracin crudel non può patire Ch'alcun di quella turba sbigottita Da lui partir si debba con la vita.

XLVIII.

Come in palude asciutta dura poco Stridula canna, o in campo arida ftoppia Contra il soffio di Borea e contra il foco, Che'l cauto agricoltore infieme accoppia, Quando la vaga fianma occupa il loco, E scorre per li solchi e ftride e scoppia; Così coftor contra la furia accesa Di Mandricardo fan poca difesa. XLIX.

Poscia ch'egli reftar vede l'entrata, Che mal guardata fu, senza custode; Per la via che di nuovo era segnata Ne l'erba, al suon de rammarichi ch'ode, Viene a veder la donna di Granata, Se di bellezze è pari a le sue lode: Passa tra i corpi de la gente morta, Dove gli dà, torcendo, il sume porta. 1

E Doralice in mezzo il prato vede (Che così nome la donzella avea) La qual soffolta da l'antico piede D'un frassino filvestre si dolea. Il pianto, come un rivo che succede Di viva vena, nel bel sen cadea; E nel bel viso si vedea che insieme De l'altrui mal si duole, e del suo teme.

Crebbe il timor, come venir lo vide Di sangue brutto, e con faccia empia e scura; E'l grido fin al ciel l'aria divide, Di se e de la sua gente per paura; Che oltre i cavalier, v'erano guide Che de la bella Infante aveano cura, Maturi vecchj e affai donne e donzelle Del regno di Granata, e le più belle.

Come il Tartaro vede quel bel viso, Che non ha paragone in tutta Spagna, E ch' ha nel pianto (or ch'esse de nel riso?) Tesa d'amor l'inestricabil ragna; Non sa se vive o in terra o in paradiso; Nè de la sua vittoria altro guadagna, Se non che in man de la sua prigioniera Si dà prigione, e non sa in qual maniera.

#### LIII.

A lei però non si concede tanto, Che del travaglio suo le doni il frutto; Benchè piangendo ella dimostri quanto Possa donna mostrar dolore e lutto: Egli sperando volgerle quel pianto In sommo gaudio, era disposto al tutto Menarla seco; e sopra un bianco ubino Montar la fece, e tornò al suo cammino. LIV.

Donne e donzelle e vecchi ed altra gente, Ch'eran con lei venuti di Granata, Turti licenziò benignamente, Dicendo: affai da me fia accompagnata: Io maftro, io balia, io le sarò sergente In tutti i suoi bisogni: addio, brigata. Così non gli potendo far riparo, Piangendo e sospirando se n'andaro,

Tra lor dicendo: quanto doloroso
Ne sarà il padre, come il caso intenda!
Quant'ira, quanto duol ne avrà il suo sposo!
Oh come ne farà vendetta orrenda!
Deh perchè a tempo tanto bisognoso
Non è qui presso a far che costui renda
Il sangue illustre del re Stordilano,
Prima che se lo porti più lontano?

## LVI.

De la gran preda il Tartaro contento, Che fortuna e valor gli ha posta innanzi, Di trovar quel dal negro vestimento Non par ch' abbia la fretta ch' avea dianzi. Correva dianzi: or viene adagio e lento, E pensa tuttavia dove si stanzi, Dove ritrovi alcun comodo loco Per esalar tanto amoroso foco.

## LVII.

Tuttavolta conforta Doralice Ch'avea di pianto e gli occhj e'l viso molle: Compone e finge molte cose; e dice Che per fama gran tempo ben le volle; E che la patria e il suo regno felice, Che'l nome di grandezza a gli altri tolle, Lasciò, non per vedere o Spagna o Francia, Ma sol per contemplar sua bella guancia.

# LVIII.

Se per amar l'uom deve esser amato: Merito il vostro amor, che v'ho amat' io. Se per stirpe: di me chi è meglio nato, Che l' possente Agrican su il padre mio? Se per ricchezze; chi ha di me più Stato, Che di dominio io cedo solo a Dio? Se per valor; credo oggi aver esperto, Ch' esser amato per valore io merto.

Orl. furiofo . T. II.

## LIX.

Queste parole, ed altre assa ich'amore A Mandricardo di sua bocca ditta, Van dolcemente a consolare il core De la donzella di paura assitta. Il timor cessa, e poi cessa il dolore Che le avea quasi l'anima trasistra. Ella comincia con più pazienza A dar più grata al nuovo amante udienza:

Poi con rispotte più benigne molto A mostrarsegli affabile e cortese, E non negargli di fermar nel volto Talor le luci di pietade accese: Onde il Pagan che da lo stral su colto Altre volte d'amor, cettezza prese, Non che speranza, che la donna bella Non saria a' suoi dessir sempre rubella.

LII.

Con questa compagnia lieto e giojoso, Che sì gli satisfa, sì gli diletta, Etsendo presso a l'ora ch'a riposo La fredda notte ogni animale alletta: Vedendo il sol già basso e mezzo ascoso, Cominciò a cavalcar con maggior fretta, Tanto ch' udì sonar zufoli e canne, E vide poi fumar ville e capnen.

#### LXII.

Erano pastorali alloggiamenti,
Miglior stanza e più comoda, che bella.
Quivi il guardian cortese de gli armenti
Onorò il cavaliero e la donzella,
Tanto che si chiamar' di lui contenti;
Che non pur per cittadi e per castella,
Ma per tugur) ancora e per senili
Spesso si trovan gli uomini gentili.

## LXIIL

Quel che fosse dipoi fatto a l'oscuro Tra Doralice e il figlio d' Agricane, A punto raccontar non m' afficuro; Si ch' al giudicio di ciascun rimane. Creder si può che ben d' accordo furo: Che si levar più allegri la dimane: E Doralice ringraziò il pastore Che nel suo albergo le avea fatto onore.

LXIV.

Indi d'uno in un altro luogo errando, Si ritrovaro al fin sopra un bel fiume Che con filenzio al mar va declinando, E se vada o se stia mal si presume: Limpido e chiaro si, ch'in lui mirando, Senza contesa al fondo porta il lume: In ripa a quello a una fresca ombra e bella Trovar' due cavalier e una donzella.

#### LXV.

Or l'alta fantafia ch' un sentier solo
Non vuol ch' io segua ognor, quindi mi guida '
E mi ritorna ove il moresco ftuolo
Assorda di romor Francia e di grida,
D'intorno al padiglione ove il figliudo
Del re Trojano il santo imperio sida:
E Rodomonte audace se gli vanta
Arder Parigi, e spianar Roma santa.

LXVI.

Venuto d'Agramante era a l'orecchio, Che già gl'Inglefi avean passato il mare, Però Marsilio, e il re del Garbo vecchio, E gli altri capitan' fece chiamare. Configlian tutti a far grande apparecchio, SI che Parigi possano espugnare: Ponno esser certi che più non s'espugna, Se nol fan prima che l'ajuto giugna. LXVII.

Già scale innumerabili per questo Da'luoghi intorno avean fatto raccorre. Ed affi e travi, e vimine contesto, Che lo poteano a diversi usi porre, E navi e ponti; e più facea che 'l. resto, Il primo e 'l secondo ordine disporre A dar l'assalto; ed egli vuol venire Tra quei che la città denno assalire.

#### LXVIII.

L'imperadore il di che 'l di precesse De la battaglia, fe' dentro a Parigi Per tutto clebrar ufficj e messe A preti e frati bianchi neri e bigi; E le genti che dianzi eran confesse, E di man tolte a gl'inimici Stigi, Tutte comunicar, non altramente Ch'aveflino a morire il di seguente; LXIX.

Ed egli tra baroni e paladini,
Principi ed oratori al maggior tempio
Con molta religione a quei divini
Atti intervenne, e ne diè a gli altri esempio
Con le man giunte, e gli occhi al ciel supini
Disse: Signor, ben ch'io fia iniquo ed empio,
Non voglia tua bontà per mio fallire
Che I tuo popol fedele abbia a patire;
LXX.

E s'egli è tuo voler ch'egli patisca, E ch'abbia il noftro error degni supplici; Almen la punizion si differisca SI, che per man non sia de'tuoi nemici; Che quando lor d'uccider noi sortisca, Che nome avemo pur d'esser tuo'amici, I Pagani diran che nulla puoi, Che petir lasci i partigiani tuoi;

#### LXXI.

E per un che ti sia fatto ribelle, Cento ti si faran per tutto il mondo; Tal che la legge falsa di Babelle Caccerà la tua fede, e porrà al sondo. Disendi queste genti, che son quelle Che'l tuo sepoltoro anno purgato e mondo Da'brutti cani, e la tua santa chiesa Con li vicarj suoi spesso difesa.

## LXXII.

So, che i meriti noftri atti non sono A satisfare al debito d'un'oncia; Nè devemo sperar da te perdono, Se riguardiamo a nostra vita sconcia. Ma se vi aggiugni di tna grazia il dono, Nostra ragion sia ragguagliata e concia; Nè del tuo ajuto disperar possiamo, Qualor di tua pietà ci ricordiamo.

LXXIII.

Così dicea l'imperator devoto
Con umiltade e contrizion di core.
Giunse altri prieghi, e convenevol voto
Al gran bisogno e a l'alto suo splendore.
Non fu il caldo pregar d'effetto voto;
Però che'l genio suo, l'angel migliore,
I preghi tolse, e spiegò al ciel le penne,
Ed a narrare al Salvator li venne;

## LXXIV.

E furo altri infiniti in quello istante Da tali messaggier' portati a Dio; Che come gli ascoltar' l'anime sante, Dipinte di pietade il viso pio, Tutte miraro il sempiterno amante, E gli mostraro il comun lor desio, Che la giusta orazion fosse esaudita Del popolo crissian che chiede aita;

LXXV.

E la bontà ineffabile che in vano Non fu pregata mai da cor fedele, Leva gli occhi pietofi, e fa con mano Cenno che venga a se l'angel Michele. Van, gli diffe, a l'essercito crifitano, Che dianzi in Piccardia calò le vele, E al muro di Parigi l'appresenta SI, che'l campo. nemico non lo senta: LXXVI.

Trova prima il filenzio, e da mia parte Gli dl, che teco a questa impresa venga: ch' egli ben provveder con ottima arte Saprà, di quanto provveder convenga. Fornito questo, subito va in parte, Dove il suo seggio la discordia tenga: Dille che l'esca e il fucil seco prenda, E nel campo de' Mori il foco accenda;

## LXXVII.

E tra quei che vi son detti più forti Sparga tante zizzanie e tante liti, Che combattano inseme; ed altri morti, Altri ne sieno prefi, altri feriti: E fuor del campo altri lo sdegno porti Sì, che il lor re poco di lor s'aiti. Non replica a tal detto altra parola Il benedetto augel, ma dal ciel vola. LXXVIII.

Dovunque drizza Michel angel l'ale, Fuggon le nubi, e torna il ciel sereno.
Gli gira intorno un aureo cerchio, quale Veggiam di notte lampeggiar baleno. Seco pensa tra via dove fi cale
Il celefte corrier per fallir meno
A trovar quel nemico di parole,
A cui la prima commiffion far vuole.

LXXIX.

Vien scorrendo ov'egli abiti ov'egli usi; E si accordaro in fin tutti i pensieri, Che de' frati e de' monachi rinchiusi Lo può trovare in chiese e in monasteri, Dove sono i parlari in modo esclusi, Che' I silenzio, ove cantano i salteri, Ove dormono, ove anno la pietanza, E finalmente è scritto in ogni stanza.

## LXXX.

Credendo quivi ritrovarlo, mosse
Con maggior fretta le dorate penne:
E di veder ch'ancor pace vi fosse,
Quiete e carità sicuro tenne.
Ma da la opinion sua ritrovosse
Tosto ingannato che nel chiostro venne:
Non è silenzio quivi; e gli fu ditto,
Che non v'abita più, suor che in iscrittoLXXXI.

Nè pietà nè quiete nè umiltade, Nè quivi amor, nè quivi pace mira. Ben vi fur già, ma ne l'antica etade: Che le cacciar gola avarizia ed ira, Superbia invidia inerzia e crudeltade. Di tanta novità l'angel fi ammira: Andò guardando quella brutta schiera, E vide ch'anco la discordia v' era: LXXVII.

Quella che gli avea detto il Padre eterno, Dopo il filenzio che trovar dovesse. Pensato avea di sar la via d'Averno; Che si credea che tra' dannazi stesse; E ritrovolla in questo nuovo inferno (Chi 'I crederia') tra santi usici e messe. Pare strano a Michel ch'ella vi sia, Che per trovar credea di sar gran via.

## LXXXIII.

La conobbe al vestir di color cento, Fatto a liste ineguali ed infinite,
Ch'or la coprono or no; che i passi e'! vento
Le giano aprendo, ch'erano sdrucite.
I crini avea qual d'oro, e qual d'argento,
E neri e bigi, e aver pareano lite:
Altri in treccia, altri in nastro eran raccolti;
Molti a le spalle, alcuni al petro sciolti.
LXXXIV.

Di citatorie piene e di libelli, D'esamini e di carte di procure Avea le mani e il seno, e gran faftelli Di chiose di configli e di letture; Per cui le facoltà de' poverelli Non sono mai ne le città ficure. Avea dietro e dinanzi e d'ambi i lati, Notaj procuratori ed avvocati. LXXXV.

La chiama a se Michele, e le comanda. Che tra i più forti Saracini scenda, E cagion trovi che con memoranda Ruina insieme a guerreggiar gli accenda. Poi di silenzio nuova le domanda: Facilmente esser può chessa ni intenda, Si come quella ch'accendendo fochi Di qua e di là va per diversi lochi.

#### LXXXVI.

Rispose la discordia: io non ho a mente, In alcun loco averlo mai veduto: Udito l'ho ben nominar sovente, E molto commendarlo per aftuto. Ma la fraude, una qui di nostra gente Che compagnia talvolta gli ha renuto, Penso che dir te ne saprà novella: E verso una alzò il dito, e disse è quella.

Avea piacevol viso, abito onesto, Un umil volger d'occhj, un andar grave, Un parlar si benigno e si modesto, Che parea Gabriel che dicesse: ave. Era brutta e desorme in tutto il resto; Ma nascondea queste fattezze prave Con lungo abito e largo: e sotto quello Attossicato avea sempre il coltello.

LXXXVIII.

Domanda a costei l'angelo, che via Debba tener, sì che l' silenzio trove. Disse la fraude: già costui sossa Fra virtudi abitare, e non altrove, Con Benedetto, e con quelli di Elia Ne le badie, quando erano ancor nuove: Fe ne le scuole assai de la sua vita Al tempo di Pittagora e d' Archita.

## LXXXIX.

Mancati quei filosofi, e quei santi
Che lo solean tener nel cammin ritto:
Da gli onelti coftumi ch'avea innanti,
Fece a le scelleraggini tragitto.
Cominciò andar la notte con gli amanti,
Indi coi ladri, e fare ogni delitto:
Molto col tradimento egli dimora;
Veduto l'ho con l'omicidio ancora.
XC.

Con quei che falsan le monete ha usanza Di riparatii in qualche buca scura . Così spello compagni nutua e stanza, Che 'l ritrovarlo ti saria ventura . Ma pur ho d'insegnartelo speranza : Se d'arrivare a mezza notte hai cura A la casa del sonno : senza fallo Potrai, che quivi dorme, ritrovallo .

Benchè soglia la fraude effer bugiarda, Pur è tanto il suo dir fimile al vero, Che l'angelo le crede: indi non tarda A volarsene fuor del monastero. Tempra il batter de l'ali, e sudia e guarda Giugnere in tempo al fin del suo sentiero; Ch'a la casa del sonno, che ben dove Era sapea, questo filenzio trove.

## XCII.

Giace in Arabia una valletta amena Lontana da cittadi e da villaggi, Ch'a l'ombra di due monti è tutta piena D'antichi abeti e di robusti faggi. Il sole indarno il chiaro di vi mena; Che non vi può mai penetrar coi raggi; Sì gli è la via da' folti rami tronca; E quivi entra sotterra una spelonca.

## XCIII.

Sotto la negra selva una capace E spaziosa grotta entra nel sasso, Di cui la fronte l'edera seguace Tutta aggirando va con storto passo. In questo albergo il grave sonno giace: . L'ozio da un canto corpulento e grasso, Da l'altro la pigrizia in terra siede, Che non può andare, e mal si regge in piede. XCIV.

Lo smemorato obblio sta su la porta; Non lascia entrar, nè riconosce alcuno; Non ascolta imbasciata nè riporta; E parimente tien cacciato ognuno. Il filenzio va intorno e fa la scorta: Ha le scarpe di feltro, e'l mantel bruno; Ed a quanti n'incontra di lontano, Che non debban venir cenna con mano.

## XCV.

Se gli accosta a l'orecchio, e pianamente L'angel gli dice: Dio vuol che tu guidi A Parigi Rinaldo con la gente, Che per dar mena al suo signor sussidi; Ma che lo facci tanto chetamente, Ch'alcun de Saracin' non oda i gridi; Si che più tosto che ritrovi il calle La fama d'avvisar, gli abbia a le spalle, XCVI.

Altramente il filenzio non rispose, Che col capo accennando che faria; E dietro ubbidiente se gli pose; E furo al primo volo in Piccardia. Michel moffe le squadre coraggiose, E fe lor breve un gran tratto di via; S che in un di a Parigi le conduste, Nè alcun s'avvide che miracol fussie.

# XCVII.

Discorreva il filenzio; e tuttavolta
E dinanzi a le squadre, e d'ogn'intorno
Facca girare un'alta nebbia in volta;
Ed avea chiaro ogni altra parte il giorno.
E non lasciava questa nebbia folta
Che s'udisse di fuor tromba nè corno.
Poi n'andò tra Pagani, e menò seco
Un non so che, ch'ognun se'sordo e cieco.

#### XCVIII.

Mentre Rinaldo in tal fretta venia, Che ben parea da l'angelo condotto, E con filenzio tal, che non s'udia Nel campo saracin farsene motto; Il re Agramante avea la fanteria Meflo ne' borghi di Parigi, e sotto Le minacciate mura in su la fosa, Per far quel dì l'estremo di sua possa.

## XCIX.

Chi può contar l'esercito che mosso. Questo di contra Carlo ha'l re Agramante, Conterà ancora in su l'ombroso dosso. Del silvoso Apennin tutte le piante: Dirà quante onde, quando è il mar più grosso. Bagnano i piedi al mauritano Atlante: E per quanti occhi il ciel le surtive opre De gli amatori a mezza notte scopre,

#### C.

Le campane si sentono a martello Di spessi colpi e spaventosi tocche: Si vede molto in questo tempio e in quello Alzar di mano, e dimenar di bocche. Se 'l tesoro paresse a Dio si bello, Come a le nostre opinioni sciocche: Questo era il di che I santo concistoro Fatto avria in terra ogni sua statua d'oro.

CI.

S'odon rammaricare i vecchi giusti, Che s' crano serbati in quelli astanni; E nominar selici i sacri busti, Composti in terra già molti e molt'anni. Ma gli animosi giovani robusti, Che miran poco i lor propinqui danni, Sprezzando le ragion' de' più maturi, Di qua di là vanno correndo ai muri. CII.

Quivi erano baroni e paladini, Re duchi cavalier' marchefi e conti, Soldati foreliteri, e citatdini, Per Crifto e per onore a morir pronti; Che per uscire addoffo ai Saracini Pregan l'imperator ch'abbaffi i ponti. Gode egli di veder l'animo audace; Ma di lasciarli uscir lor non compiace; CIII.

E li dispone in opportuni lochi Per impedire ai Barbari la via. Là si contenta che ne vadan pochi: Qua non basta una grossa compagnia. Alcuni an cura maneggiare i sochi, Le macchine altri, ove bisogno sia. Carlo di qua di là non sta mai fermo, Va soccorrendo, e sa per tutto schermo.

# CIV.

Siede Parigi in una gran pianura,
Ne l'ombilico a Francia, anzi nel core.
Gli paffa la riviera entro le mura,
E corre, ed esce in altra parte fuore;
Ma fa un' Isola prima, e v' afficura
De la città una parte, e la migliore;
L'altre due (ch'in tre parti è la gran Terra)
Di fuor la fossa, e dentro il fiume serra.
CV.

A la città che molte miglia gira,
Da molte parti fi può dar battaglia;
Ma perchè sol da un canto affalir mira,
Nè volentier l'esercito sbaraglia;
Oltre il fiume Agramante fi ritira
Verso Ponente, acciò che quindi affaglia;
Però che nè cittade nè campagna
Ha dietro, se non sua, fin a la Spagna.

CVI.

Dovunque intorno il gran muro circonda, Gran munizioni avea già Carlo fatte, Fortificando d' argine ogni sponda Con scannafolli dentro e casematte. Ond entra ne la Terra, ond'esce l'onda, Grossissime catene aveva tratte. Ma fece, più ch'altrove, provvedere Là dove avea più causa di temere.

Orl. furiofo . T. II. G

# CVII.

Con occhi d' Argo il figlio di Pipino Previde ove affalir dovea Agramante; E non fece disegno il Saracino, A cui non foffe riparato innante. Con Ferrah, Isoliero e Serpentino, Grandonio, Falfirone e Balugante, E con ciò che di Spagna avea menato, Reftò Marfilio a la campagna armato.

CVIII.

Sobrin gli, era a man manca in ripa a Senna Con Pulian, con Dardinel d'Almonte, Col re d'Oran, ch'effer gigante accenna, Lungo sei braccia dai piedi a la fronte. Deh perchè a muover mea son io la penna, Che quelle genti a mover l'arme pronte? Che'l re di Sarza pien d'ira e di sdegno Grida e bestemmia, e non può sar più a segno. CIX.

, Come affalire o vafi paftorali,
O le dolci reliquie de convivi
Soglion con rauco suon di ftridule all
Le impronte mosche a caldi giorni eftivi;
Come gli ftorni a rofleggianti pali
Vanno di mature uve; così quivi,
Empiendo il ciel di grida e di rumori,
Veniano a dare il fiero affalto i Mori.

L'esercito cristian sopra le mura Con lancie spade e scure e pietre e foco Difende la città senza paura, E il barbarico orgoglio estima poco; E dove morte uno ed un altro fura. Non è chi per viltà ricusi il loco. Tornano i Saracin' giù ne le fosse A furia di ferite e di percosse .

CXI.

Non ferro solamente vi s'adopra, Ma grossi massi, e merli integri e saldi, E muri dispiccati con molt'opra, Tetti di torri, e gran pezzi di spaldi. L'acque bollenti che vengon di sopra, Portano a' Mori insopportabil' caldi; E male a questa pioggia si resiste, Ch'entra per gli elmi, e fa acciecar le viste; CXII.

E questa più nocea, che I ferro quasi; Or che dee far la nebbia di calcine? Or che doveano far gli ardenti vasi -Con nitro e zolfo e peci e trementine? I cerchi in munizion non son rimafi, Che d'ogn'intorno anno di fiamma il crine: Questi, scagliari per diverse bande, Mettono a' Saracini aspre ghirlande.

# CXIII.

Intanto il re di Sarza avea cacciaro Sotto le mura la schiera seconda, Da Buraldo e da Ormida accompagnato, Quel Garamante, e questo di Marmonda. Clarindo e Soridan gli sono allato: Nè par che 'l re di Setta si nasconda. Segue il re di Marocco, e quel di Cosca, Ciascun perchè il valor suo si conosca. CXIV.

Ne la bandiera ch'è tutta vermiglia, Rodomonte di Sarza il leon spiega, Che la feroce bocca ad una briglia Che gli pon la sua donna aprir non nega. Al leon se medefimo affimiglia; E per la donna che lo frena e lega, La bella Doralice ha frunta.

La bella Doralice ha figurata, Figlia di Stordilan re di Granata; CXV.

Quella che tolto avea, come io narrava, Re Mandricardo, e diffi dove e a cui, Era coftei che Rodomonte amava Più che 'I suo regno, e più che gli occhi sui: E cortefia e valor per lei moftrava, Non già sapendo ch' era in forza altrui. Se saputo l'avesse, allora allora Fatto avria quel che fe' quel giorno ancora.

# CXVI.

Sono appoggiate a un tempo mille scale, Che non an men di due per ogni grado. Spinge il secondo quel ch'innanzi sale; Che'l terzo lui montar fa suo malgrado. Chi per virtù, chi per paura vale ; Convien ch'ognun per forza entri nel guado; Che qualunque s'adagia, il re d' Algiere Rodomonte crudele uccide o fere.

CXVII.

Ognun dunque si sforza di salire Tra il fuoco e le ruine in su le mura; Ma tutti gli altri guardano, se aprite Veggiano passo, ove sia poca cura. Sol Rodomonte sprezza di venire Se non dove la via meno è sicura: Dove nel caso disperato e rio Gli altri fan voti, egli bestemmia Dio.

CXVIII.

Armato era d'un forte e duro usbergo, Che fu di drago una scagliosa pelle; Di questo già si cinse il petto e'l tergo Quell'avol sno ch'edificò Babelle, E si pensò cacciar de l'aureo albergo,. E torre a Dio il governo de le stelle. L'elmo e la scudo fece far perfetto, E il brando insieme, e solo a questo effetto.

# CXIX.

Rodomonte non già men di Nembrotte Indomito superbo e furibondo, Che d'ire al ciel non tarderebbe a notte, Quando la strada si trovasse al mondo: Quivi non sta a mirar s'intere o rotte Sieno le mura, o s'abbia l'acqua sondo: Passa la fossa anzi la corre e vola Ne l'acqua e nel pantan sino a la gola: CXX.

Di fango brutto, e molle d'acqua vanne Tra il foco e i saffi e gli archi e le baleftre; Come andar suol tra le paluftri canne De la nostra Mallea porco filvestre, Che col petto col grifo e con le zanne Fa, dovunque si volge, ampie finestre. Con lo scudo alto il Saracin sicuro Ne vien sprezzando il ciel, non che quel muro, CXXI.

Non si tosto a l'asciutto è Rodomonte, Che giunto si senti su le bertresche Che dentro a la muraglia facean ponte Capace e largo a le squadre Francesche. Or si vede spezzar più d'una fronte, Far chieriche maggior de le fratesche, Braccia e capi volare, e ne la sossa Cader da' muri una sumana rossa.

# CXXII.

Gitta il Pagan lo scudo, e a due man prende La cruda spada, e giugne il duca Arnolfo. Costui venia di là, dove discende L'acqua del Reno nel salato golfo. Quel miser contra lui non si difende Meglio, che faccia contra il foco il zolfo; E cade in terra, e dà l'ultimo crollo, Dal capo sesso un palmo sotto il collo. CXXIII.

Uccise di rovescio in una volta Anselmo, Oldrado, Spineloccio e Prando; Il luogo firetto, e la gran turba folta Fece girar sì pienamente il brando. Fu la prima metade a Fiandra tolta, L'altra sceinata. al popolo Normando: Divise apprefio da la fronte al petto, Ed indi al ventre, il maganzese Orghetto. CXXIV.

Gitta da'merli Andropono e Moschino Giù ne la folfa. Il primo è sacerdote; Non adora il secondo altro che l' vino, E le bigonce a un sorso n'ha già vote; Come veleno e sangue viperino L'acqua fuggia, quanto fuggir fi puote; Or quivi muore; e quel che più l'annoja, E' il sentir che ne l'acqua se ne muoja.

# CXXV.

Taglio in due parti il provenzal Luigi, E passò il petto al tolosano Arnaldo. Di Torse Oberto, Claudio, Ugo e Dionigi Mandar' lo spirto fuor col sangue caldo; E prefio a questi, quattro da Parigi Gualtiero, Satallone, Odo ed Ambaldo, Ed altri molti, ch'io non saprei come Di tutti nominar la patria e il nome. CXXVI.

La turba dietro a Rodomonte presta Le scale appoggia, e monta in più d'un loco. Quivi non fanno i Parigin' più testa; Che la prima difesa lor val poco. San ben ch'a gl'inimici assai più resta Dentro da fare, e non l'avran da gioco; Perchè tra il muro e l'argine secondo Discende il sosso orbibile e prosondo.

# CXXVII.

Oltra che i nostri facciano disesa

Dal basso a l'alto, e mostrino valore;
Nuova gente succede a la contesa
Sopra l'erta pendice interiore,
Che sa con lance e con saette ossesa
A la gran moltitudine di fuore;
Che credo ben che saria stata meno,
Se non v'era il figliuol del re Ulieno.

# CXXVIII.

Egli quefli conforta, e quei riprende, E lor mal grado innanzi se gli caccia: Ad altri il petro, ad altri il capo fende, Che per fuggir veggia voltar la faccia, Molti ne spinge ed urta; alcuni prende Pei capelli pel collo e per le braccia: E sossopra là giù tanti ne getta, Che quella fossa a capir tutti è stretta.

CXXIX.

Mentre lo stuol de' Barbari si cala, Anzi trabocca al periglioso fondo; Ed indi cerca per diversa scala Di salir sopra l'argine secondo; Il re di Sarza, some avesse un' ala Per ciascun de' suoi membri, levò il pondo Di si gran corpo, e con tant' arme indosso, e E netto si lanciò di là dal fosso.

# CXXX.

Poco era men di trenta piedi o tanto; Ed egli il passò destro come un veltro; E fece nel cader strepito, quanto Avesse avuto sotto i piedi il seltro: Ed a questo ed a quello affrappa il manto, Come sien l'arme di tenero peltro, E non di serro, anzi pur sien di scorza; Tal la sua spada, e tanta è la sua forza.

...\*

# CXXXI.

In questo tempo i nostri, da chi tese L'insidie son ne la cava profonda, Che v'an scope e fascine in copia stese, Intorno a cui di molta pece abbonda, Nè però alcuna si vede palese, Benchè n'e piena l'una e l'altra sponda Dal sondo cupo sino a l'orlo quasi, E senza sin v'anno appiattati vasi, CXXXII.

Qual con salnitro, qual con olio, quale Con zolfo, qual con altra fimil'esca; I nostri in questo tempo, perchè male Ai Saracini il folle ardir riesca, Ch'eran nel fosso, e per diverse scale Credean monara su l'ultima bertresca; Udito il segno da opportuni lochi, Di qua e di la fenno avvampare i fochi. CXXXIII.

Tornò la fiamma sparsa tutta in una, Che tra una ripa e l'altra ha 'l tutto pieno; E tanto ascende in alco, ch' a la luna Può d'appresso asciugar l'umido seno. Sopra si volve oscura nebbia e bruna, Che'l sole adombra, e spegne ogni sereno; Sentessi un scoppio in un perpetuo suono Simile a un grande e spaventoso tuono.

# CXXXIV.

Aspro concento, orribile armonia
D' alte querele, d' ululi e di ftrida
De la misera gente che peria
Nel fondo per cagion de la sua guida,
Istranamente concordar s' udia
Col fiero suon de la fiamma omicida.
Non più, signor, non più di questo Canto;
Ch' io son già rauco, e vo posarmi alquanto.

Fine del Canto decimoquarto.



E le man' dietro a quel fellon n'allaccia;

# . ORLANDO FURIOSO. CANTO DECIMOQUINTO.

I.

U il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vincasso o per fortuna o per ingegno:
Gli è ver, che la vittoria sanguinosa
Spesso far suole il capitan men degno;
E. quella eternamente è gloriosa,
E dei divini onori arriva al segno,
Quando, servando i suoi senz'alcun danno,
Si fa che gl' inimici in rotta vanno.

# II.

La vostra, signor mio, su degna loda, Quando al leone in mar tanto seroce, Ch'avea occupara l'una e l'altra proda Del Pò, da Francolin sin a la foce: Faceste sì, ch'ancor che ruggir l'oda, S'oudrò voi, non temerò la voce. Come vincer si de ne dimostraste; Ch'uccideste i nemici, e noi salvaste.

Questo il Pagan, troppo in suo danno audace, Non seppe far : che i suoi nel fosso spinse, Dove la siamma subita e vorace Non perdonò ad alcun, ma tutti estinse. A tanti non saria stato capace Tutto il gran sosso; ma il foco restrinse, Restrinse i corpi, e in polve li ridusse, Acciò ch'abile a tutti il suogo susse.

Undici mila, ed otto sopra venti Si ritrovar ne l'affocata buca, Che v'erano discessi mal contenti; Ma così volle il poco saggio Duca. Quivi fra tanto lume or sono spenti, E la vorace samma li manuca; E Rodomonte, causa del mal loro, Se ne va esente da tanto martoro;

# IIO ORLANDO FURIOSO.

V.

Che tra'nemici a la ripa più interna Era passato d'un mirabil salto. Se con gli altri secndea ne la caverna, Questo era ben il fin d'ogni suo assalto. Rivolge gli occhì a quella valle inferna; E quando vede il foco andar tant'alo; E di sua gente il pianto ode e lo strido, Bestemmia il ciel con spaventoso grido. VI.

Intanto il re Agramante mosso avea Impetuoso assalto ad una porta; Che mentre la crudel battaglia ardea Quivi, ov'è tanta gente affiitta e morta; Quella sprovvilta forse esser credea Di guardia che baltasse a la sua scorta. Seco era il re d'Arzilla Bambirago, E Baliverzo d'ogni vizio vago;

E Corineo di Mulga, e Prusione II ricco re de l'Isole beate;
Malabuserso, che la regione
Tien di Fizan sotto continua estate;
Altri fignori ed altre assai persone
Esperte ne la guerra e bene armate;
E molti ancor senza valore e nudi,
Che'l cor non s'armerian con mille seudi.

# VIII.

Trovò tutto il contrario al suo pensiero In questa parte il re de Saracini; Perchè in persona il capo de l'impero V'era re Carlo, e de suoi paladini Re Salomone, ed il danese Uggiero, Ed ambo i Guidi, ed ambo gli Angelini, Il duca di Baviera e Ganelone, E Berlinghier e Avolio e Avino e Ottone.

Gente infinita poi di minor conto De Franchi, de Tedeschi e de Lombardi, Presente il suo fignor, ciascuno pronto A farsi riputar fra i più gagliardi. Di questo altrove io vo'rendervi conto: Ch' ad un gran Duca è forza ch' io riguardi, Il qual mi grida, e di lontano accenna, E prega ch' io nol lasci ne la penna.

Gli è tempo ch'io ritorni ove lasciai L'avventuroso Affolfo d' Inghilterra; Che'l lungo efilio avendo in odio, omai Di defiderio ardea de la sua terra; Come glie n'avea data pur affai Speme colei ch'Alcina vinse in guerra. Ella di rimandarvelo avea cura Per la via più espedita e più ficura.

# XI.

E così una galea fu apparecchiata, Di che miglior mai non solcò marina: E perchè ha dubbio pur tutta fiata, Che non gli turbi il suo viaggio Alcina; Vuol Logiftilla che con forte armata Andronica ne vada e Sofrofina, Tanto che nel mar d'Arabi, o nel golfo De' Perfi giunga a salvamento Aftolfo.

Piuttofto vuol che volteggiando rada Gli Sciti e gl'Indi e i regni Nabatei, E torni poi per così lunga ftrada A ritrovare i Perfi e gli Etirrei; Che per quel boreal pelago vada, Che turban sempre iniqui venti e rei, E sì qualche ftagion pover di sole, Che ftarne senza alcuni mesi suole.

# XIII.

La fata, poi che vide acconcio il tutto, Diede licenza al Duca di partire, Avendol prima ammaeltrato e infirutto Di cose affai, che fora lungo a dire: E per schivar che non fia più ridutto Per arte maga, onde non possa uscire; Un bello ed util libro gli avea dato, Che per suo amore avesse ognora a lato,

# XIV.

Come l'uom riparar debba a gl'incanti Mostra il libretto che costei gli diede ; Dove ne tratta, e più dietro e più innanti Per rubrica e per indice si vede. Un altro don gli fece ancor, che quanti Doni fur mai di gran vantaggio eccede; E questo fu d'orribil suono un corno, Che fa fuggire ognun che l'ode intorno.

Dico che'l corno è di sì orribil suono, Ch'ovunque s'ode fa fuggir la gente. Non può trovarsi al mondo un cor sì buono, Che polla non fuggir come lo sente. Rumor di vento e di tremuoto, e'l tuono, A par del suon di questo era niente. Con molto referir di grazie, prese Da la fata licenza il buon Inglese .

# XVI.

Lasciando il porto e l'onde più tranquille, Con felice aura ch'a la poppa spira, Sopra le ricche e popolose ville De l'odorifera India il Duca gira, Scoprendo a destra ed a sinistra mille Isole sparse; e tanto va, che mira La terra di Tommaso; onde il nocchiero Più a Tramontana poi volge il sentiero.

Orl. furiofo. T. II.

# XVII.

Quasi radendo l' aurea Chersonesso, La bella armata il gran pelago frange; E costeggiando i ricchi liti spesso, Vede come nel mar biancheggi il Gange; E Taprobane vede, e Cori appresso, E vede il mar che fra duo liti s'ange. Dopo gran via furo a Cochino, e quindi Usciro fuor dei termini de gl' Indi. XVIII.

Scorrendo il Duca il mar con sì fedele E sì ficura scorta, intender vuole, E ne domanda a Andronica, se de le Parti ch' an nome dal cader del sole. Mai legno alcun che vada a remi e a vele. Nel mare Orientale apparir suole; E s'andar può senza toccar mai terra, Chi d'India scioglia in Francia o in Inghilterra . XIX.

Tu dei sapere, Andronica risponde, Che d'ogn'intorno il mar la terra abbraccia; E van l'una ne l'altra tutte l'onde, Sia dove bolle o dove il mar s'agghiaccia : Ma perchè qui davante si dissonde, E sotto Mezzodì molto si caccia . a La terrà d'Etiopia, alcuno ha detto Ch' a Nettuno ir più innanzi ivi è interdetto .

# XX.

Per questo dal nostro indico Levante
Nes non è che per Europa scioglia;
Nè si move d' Europa navigante,
Ch'in queste nostre parti arrivar voglia.
Il ritrovarsi questa terra avante,
E questi e questi al ritornare invoglia;
Che credono, veggendola si lunga,
Che con l'altro emisperio si congiunga.

XXI.

Ma, volgendos gli anni, jo veggio uscire Da l'estreme contrade di Ponente Nuovi Argonauti, e nuovi Tis, e aprire La strada ignota sin al di presente: Altri volteggiar l'Africa, e seguire Tanto la costa de la negra gente, Che passino quel segno, ove ritorno Fa il sole a noi, lasciando il Capricorno: XXII.

E ritrovar del lungo tratto il fine, Che questo sa parer duo mar diversi; E scorrer tutti i liti, e le vicine Isole d'Indi d'Arabi e di Persi: Altri lasciar le destre e le mancine Rive, che due per opra Erculea fersi; E del sole imitando il cammin tondo, Ritrovar nuove terre e nuovo mondo.

# XXIII.

Veggio la santa croce, e veggio i segni Imperial' nel verde lito eretti: Veggio altri a guardia dei battuti legni, Altri a l'acquisto del paese eletti : Veggio da diece cacciar mille; e i regni Di là da l'India ad Aragon suggetti; E veggio i capitan' di Carlo quinto, Dovunque vanno, aver per tutto vinto.

XXIV.

Dio vuol ch' ascosa anticamente questa Strada sia stata, e ancor gran tempo stia, Nè che prima si sappia, che la sesta E la settima età passata sia; E serba a farla al tempo manifesta, Che vorrà porre il mondo a monarchia Sotto il più saggio imperatore e giusto, Che sia stato o sarà mai dopo Augusto. XXV.

Del sangue d'Austria e d'Aragon'io veggio Nascer sul Reno a la finistra riva Un principe, al valor del qual pareggio Nessun valor di cui si parli o scriva. Astrea veggio per lui riposta in seggio, Anzi di morta ritornata viva . E le virtù che cacciò il mondo, quando Lei cacciò ancora, uscir per lui di bando -

# XXVI.

Per questi merti la bontà suprema Non solamente di quel grande impero Ha disegnato ch' abbia il diadema Ch' ebbe Augusto, Trajan, Marco e Severo; Ma d' ogni terra e quinci e quindi estrema, Che mai nè al sol nè a l'anno apre il sentiero; E vuol che sotto a questo imperatore Solo un ovile sia, solo un pastore.

# XXVII.

E perch'abbian più facile successo
Gli ordini in cielo eternamente scritti,
Gli pon la somma Provvidenza appresso
In mare e in terra capitani invitti.
Veggio Ernando Correse, il quale ha messo
Nuove città sotto i cesarei editti,
E regni in Oriente si remoti,
Ch'a noi che siamo in India, non son noti.
XXVIII.

# Veggio Prosper Colona, e di Pescara Veggio un marchese, e veggio dopo loro

Un giovane del Vasto, che fan cara Parer la bella Italia a'gigli d'oro. Veggio ch' entrare innanzi si prepara Quel terzo a gli altri a guadagnar l'alloro; Corne buon corridor, ch'ultimo lassa Le mosse, e giunge, e innanzi a tutti passa.

# XXIX.

Veggio tanto il valor, veggio la fede
Tanta d'Alfonso (che 'l suo nome è queflo) Ch' in così acerba età che non eccede
Dopo il vigefimo anno ancora il sefto,
L' imperator l' esercito gli crede;
Il qual salvando, salvar non che il refto,
Ma farfi tutto il mondo ubbidiente
Con quefto capitan sarà possente.

# XXX.

Come con questi, ovunque andar per terra Si possa, accrescerà l'imperio antico:
Così per tutto il mar ch'in mezzo serra
Di là l'Europa, e di qua l'Astro aprico,
Sarà vittorioso in ogni guerra,
Poi ch'Andrea Doria s' avrà fatto amico:
Questo è quel Doria che sa dai pirati
Sicuro il vostro mar per tutti i lati.

# XXXI.

Non fu Pompejo a par di costui degno, se ben vinse e cacciò tutti i corsari; Però che quelli al più possente regno Che fosse mai, non poteano esser pari; Ma questo Doria sol col proprio ingegno E proprie forze purgherà quei mari; Si che da Caipe al Nilo, ovunque s' oda Il nome suo, tremar veggio ogni proda.

# XXXII.

Sotto la fede entrar, sotto la scorta Di questo capitan di ch'io ti parlo, Veggio in Italia, ove da lui la porta Gli sarà aperta, a la corona Carlo. Veggio che'l piemio che di ciò riporta, Non tien per se, ma fa a la patria darlo; Con preghi ottien che in libertà la metta, Dove altri a se l'avria forse soggetta.

XXXIII.

Questa pietà ch' egli a la patria mostra, E' degna di più onor d' ogni battaglia Ch' in Francia o in Spagna o ne la terra vostra Vincesse Giulio, o in Africa o in Tessaglia. Nè il grande Ottavio, nè chi seco giostra Di par Antonio, in più onoranza saglia Pei gesti suoi; ch' ogni lor laude ammorza L' avere usato a la lor patria forza.

XXXIV.

Questi, ed ogni altro che la patria tenta Di libera far serva, si arrossisca; Nè, dove il nome d'Andrea Doria senta, Di levar gli occhi in viso d'uomo ardisca. Veggio Carlo che 1 premio gli augumenta; Ch'oltre quel ch'in comun vuol che stuisca, Gli dà la ricca Terra ch'ai Normandi Sarà principio a fargli in Puglia grandi.

# XXXV.

A questo capitan non pur cortese II magnanimo Carlo ha da mostrassi; Ma a quanti avrà ne le cesaree imprese Del sangue lor non ritrovati scarsi. D'aver città, d'aver tutto un paese Donato a un suo fedel, più rallegrassi. Lo veggio, e a tutti quei che ne son degni, Che d'acquistar nuovi altri imperj e regni. XXVI.

Così de le vittorie, le quai poi
Ch'un gran numero d'anni sarà corso,
Daranno a Carlo i capitani suoi;
Facea col Duca Andronica discorso;
E la compagna intanto ai venti eoi
Viene allentando e raccogliendo il morso;
E fa ch'or questo e or quel propizio l'esce,
E come vuol li minuisce e cresce.

XXXVII.

# Veduto aveano intanto il mar de'Perfi, Come in si largo spazio fi dilaghi: Onde vicini in pochi giorni ferfi Al golfo che nomar' gli antichi maghi. Quivi pigliaro il porto, e fur converfi Con la poppa a la ripa i legni vaghi: Quindi ficur d'Alcina e di sua guerra Aftolfo il suo camunin prese per terra.

# XXXVIII.

Passò per più d' un campo e più d' un bosco, Per più d' un monte e per più d' una valle; Ov' ebbe spelfo, a l'aer chiaro e al fosco, I ladroni or innanzi or a le spalle. Vide leoni e draghi pien di tosco, Ed altre fere attraversargli il calle; Ma non sì tosto avea la bocca al corno, Che spaventati gli fuggian d' intorno. XXIX.

Vien per l'Arabia ch' è detta felice, Ricca di mirra e d'odorato incenso; Che per suo albergo l' unica fenice Eletto s' ha di tutto il mondo immenso; Fin che l' onda trovò vendicatrice Già d' Israel, che per divin consenso Faraone sommerse e tutti i suoi; E poi venne a la terra de gli eroi.

Lungo il fiume Trajano egli cavalca Su quel defirier ch' al mondo è senza pare, Che tanto leggiermente e corre e valca, Che ne l'arena l'orma non appare. L'erba non pur, non pur la neve calca: Coi piedi asciutti andar potria, sul mare; E sì sì si stende al corso, e sì s'affretta, Che passa evento e folgore e saetta.

# XLI.

Questo è il destrier che su de l'Argalia; Che di siamma e di vento era concetto; E senza sieno e biada si nutria De l'aria pura, e Rabican su detto. Venne seguendo il Duca la sua via, Dove dà il Nilo a quel fiume ricetto; E prima che giungesse in su la foce, Vide un legno venir a se veloce.

Naviga in su la poppa uno eremita Con bianca barba a mezzo il petro lunga, Che sopra il legno il paladino invita, E: figliuol mio, gli grida da la lunga, Se non t'è in odio la tua propria vita, Se non brami che morte oggi ti giunga, Venir ti piaccia su quest'altra arena: Ch'a morir quella via dritto ti mena.

# XLIII.

Tu non andrai più che sei miglia innante, Che troverai la sanguinosa stanza, Dove s'alberga un orribil gigante, Che d'otro piedi ogni statura avanza. Non abbia cavalier nè viandante Di partirsi da lui vivo speranza: Ch'altri il crudel ne scanna, altri ne scuoja, Molti ne squarta, e vivo alcun ne ingoja.

# XLIV.

Piacer fra tanta crudeltà si prende D'una rete ch'egli ha molto ben fatta: Poco lontana al tetto suo la tende, E ne la trita polve in modo appiatta, Che chi prima nol sa, non la comprende; Tanto è sottil, tanto egli ben l'adatta; E con tai gridi i peregrin' minaccia, Che spaventati dentro ve li caccia; XLV.

E con gran risa avviluppati in quella Se gli firascina sotto il suo coperto; Nè cavalier riguarda nè donzella, O fia di grande o fia di picciol merto: E mangiata la carne, e le cervella Succhiate e'l sangue e dà l'offa al deserto; E de l'umane pelli intorno intorno Fa il suo palazzo orribilmente adorno.

XLVI.

Prendi quest'altra via, prendila, figlio, Che fin al mar ti fia tutta ficura. Io ti ringrazio, padre, del configlio, Rispose il cavalier senza paura; Ma non istimo per l'onor periglio, Di ch'assia più, che de la vita ho cura. Per far ch'io passi, in van tu parli meco; Anzi vo al dritto a ritrovar lo speco.

# XLVII.

Fuggendo posso con disnor salvarmi;
Ma tal salute ho più che morte a schivo.
S'io vi vo, al peggio che potrà incontrarmi;
Fra molti resterò di vita privo;
Ma quando Dio così mi drizzi l'armi,
Che colui morto, ed io rimanga vivo,
Sicura a mille renderò la via;
Sì che l'util maggior, che l' danno sia.

XLVIII.

Metto a l'incontro la morte d'un solo A la salute di gente infinite. Vattene in pace, rispose, figliuolo: Dio mandi in difenfion de la tua vita L'arcangelo Michel dal sommo polo: E benedillo il semplice eremita. Aftolfo lungo il Nil tenne la strada, Sperando più nel suon, che ne la spada.

# XLIX.

Giace tra l'alto fiume e la palude
Picciol sentier ne l'arenosa riva:
La solitaria casa lo rinchiude
D' umanitade e di commerzio priva.
Son fise intorno teste e membra nude
De l'infelice gente che v'arriva.
Non v'è finestra, non v'è merlo alcuno,
Onde penderne almen non si veggia uno...

T

Qual ne le alpine ville o ne caftelli Suol cacciator che gran perigli ha scorfi, Su le potte attaccar. L' irsute pelli, L' orride zampe; e i groffi capi d'orfi; Tal dimostrava il fier gigante quelli, Che di maggior virtù gli erano occorfi. D'altri infiniti sparse appajon l'offa, Ed è di sangue uman piena ogni fosfa.

LI.

Staffi Caligorante in su la porta, Che così ha nome. il dispietato moltro Ch' orna la sua magion di gente morta, Come alcun suol de panni d'oro o d'oftro. Coftui per gaudio appena fi comporta, Come il Duca lontan se gli è dimoftro; Ch' eran due mefi, e il terzo ne venia, Che non fu cavalier per quella via.

Lil

Ver la palude, ch'era scura e folta Di verdi canne, in gran fretta ne viene; Che disegnato avea correre in volta, E uscire al paladin dietro a le schiene; Che ne la rete che tenea sepolta Sotto la polve, di cacciarlo ha spene, Come avea fatto a gli altri peregrini Che quivi tratto avean lor sei destini.

# T.III.

Come venire il paladin lo vede,
Ferma il destrier, non senza gran sospetto
Che non vada in quei lacci a dar del piede,
Di che il buon vecchierel gli avea predetto.
Quivi il soccorso del suo corno chiede;
E quel sonando fa l'usato effetto:
Nel cor fere il gigante che l'ascolta
Di tal timor, ch'a dietro i passi volta.

# LIV.

Aftolfo suona; e tutta volta bada, Che gli par sempre che la rete scocchi. Fugge il fellon, nè vede ove fi vada; Che come il core, avea perduti gli occhi. Tanta è la tema, che non sa far ftrada, Che ne suoi propri aguati non trabocchi: Va ne la rete: e quella fi diflerra, Tutto l'annoda, e lo diflende in terra.

LV

Altolfo, che andar giù vede il gran peso, Già ficuro per se, v'accorre in fretta; E con la spada in man d'arcion disceso, Va per far di mill'anime vendetta. Poi gli par che s'uccide un che fia preso, Viltà, più che virtù, ne sarà detta; Che legate le braccia, i piedi e il collo Gli vede sì, che non può dare un crollo.

# LVI.

Avea la rete già fatta Vulcano Di sottil fil d'acciar; ma con tal'arte, Che saria stata ogni fatica in vano Per ismagliarne la più debil parte. Ed era quella che già piedi e mano Avea legati a Venere ed a Marte. La fe' il geloso, e non ad altro effetto, Che per pigliarli insieme ambi nel letto.

# LVII.

Mercurio al fabbro poi la rete invola; Che Cloride pigliar con essa vuole, Cloride bella, che per l'aria vola Dietro a l'aurora a l'apparir del sole, E dal raccolto lembo de la stola Gigli spargendo va, rose e viole. Mercurio tanto questa ninfa attese, Che con la rete in aria un di la prese.

# LVIII.

Dov'entra in mare il gran fiume etiopo, Par che la Dea presa volando fosse : Poi nel tempio d'Anubide a Canopo La rete molti secoli serbosse. Caligorante tre mila anni dopo, Di là, dove era sacra, la rimosse: Se ne portò la rete il ladrone empio, Ed arse la cittade, e rubò il tempio.

# LIX.

Quivi adattolla in modo in su l'arena, Che tutti quei ch'avean da lui la caccia, Vi davan dentro; ed era tocca appena, Che lor legava e collo e piedi e braccia. Di questa levò Astolfo una catena, E le man' dietro a quel fellon n' allaccia: Le braccia e'l petto in guisa gli ne fascia, Che non può sciorsi; indi levar lo lascia.

Da gli altri nodi avendol sciolto prima, Ch' era tornato uman più che donzella, Di trarlo seco, e di mostrarlo stima Per ville per cittadi e per castella: Vuol la rete anco aver, di che nè lima Nè martel fece mai cosa più bella: Ne fa somier colui, ch'a la catena Con pompa trionfal dietro si mena.

# LXI.

L'elmo e lo scudo anch'a portar gli diede, Come a valletto; e seguitò il cammino,... Di gaudio empiendo ovunque metta il piede, Ch' ir possa ormai sicuro il pellegrino. Astolfo se ne va tanto, che vede Ch' ai sepoleri di Menfi è già vicino, Menfi per le piramidi famoso: Vede a l'incontro il Cairo popoloso.

# LXII.

Tutto il popol correndo fi traea
Per veder il gigante smisurato.
Come è poffibil, l'un l'altro dicea,
Che quel piccolo il grande abbia legato?
Aftolfo appena innanzi andar potea,
Tanto la calca il preme da ogni lato;
E come cavalier d'alto valore
Ognun l'ammira, e gli fa grande onore.
LXIII.

Non era grande il Cairo così allora, Come se ne ragiona a nostra etade, Che'l popolo capir che vi dimora Non puon diciotto mila gran contrade; E che le case anno tre palchi, e ancora Ne dormono infiniti in su le strade; E che'l soldano v'abita un castello Mirabil di grandezza, e ricco e bello; LXIV.

E che quindici mila suoi vassalli, Che son cristiani rinnegati tutti, Con mogli con famiglie e con cavalli Ha sotto un tetto sol quivi ridutti. Astolfo veder vuole ove s'avalli, E quanto il Nilo entri nei salsi silutti A Damiata: ch'avea quivi inteso, Qualunque passa restar morto o preso.

Orl. furioso . T. II.

. = !

# LXV.

Però che in ripa al Nilo in su la foce Si ripara un ladron dentro una torre, Ch'a' passani e a' peregrini nuoce, E fin al Cairo, ognun rubando, scotre. Non gli può alcun refiltere; ed ha voce Che l' uom gli cerca in van la vita torre. Cento mila ferite egli ha già avuto; Nè ucciderlo però mai s'è poutto.

LXVI.

Per veder se può far rompere il filo A la parca di lui, sì che non viva, Aftolfo viene a ritrovare Orrilo, (Così avea nome) e a Damiata arriva; Ed indi passa ove entra in mare il Nilo; E vede la gran torre in su la riva, Dove s'alberga l'anima incantata Che d'un folletto nacque e d'una fata.

LXVII.

Quivi ritrova che crudel battaglia Era tra Orrilo e due guerrieri accesa. Orrilo è solo, e si que'due travaglia, Ch'a gran fatica gli pon far difesa. E quanto in arme l'uno e l'altro vaglia, A tutto il mondo la fama palesa. Questi erano i due figli d'Oliviero, Grifone il bianco, ed Aquilante il nero.

# LXVIII.

Gli è ver che l'negromante venuto era A la battaglia con vantaggio grande; Che seco tratto in campo avea una fera La qual fi trova solo in quelle bande: Vive sul lito e dentro a la riviera; E i corpi umani son le sue vivande De le persone misere ed incaute Di viandanti e d'infelici naute.

# LXIX.

La beltia ne l'arena apprello al porto Per nian dei due fratei morta giacea: E per quelto ad Orril non si fa torto, S'a un tempo l'uno e l'altro gli nocea Più volte l'an smembrato, e non mai morto; Nè per smembrarlo uccider si potea: Che se tagliato o mano o gamba gli era, La rappiccava, che parca di cera.

# LXX.

Or fin a' denti il capo gli divide Grifone, or Aquilante fin al petto. Egli dei colpi lor sempre si ride: S' adiran esti che non anno essetto. Chi mai d'alto cader l'argento vide, Che gli alchimisti anno Mercurio detto, E spargere e raccor tutti i suoi membri; Sentendo di costui, se ne rimembri.

# LXXI.

Se gli spiccano il capo, Orrilo scende, Nè cella brancolar fin che lo trovi; Ed or pel crine ed or pel naso il prende, Lo salda al collo, e non so con che chiovi; Piglial talor Grifone, e'l braccio ftende, Nel fiume il getta, e non par ch' anco giovi: Che nuota Orrilo al fondo come un pesce, E col suo capo salvo a la ripa esce.

# LXXII.

Due belle donne onestamente ornate, L'una vestita a bianco e l'altra a nero, Che de la pugna causa erano state, Stavano a riguardar l'assassa erano state, Stavano a riguardar l'assassa el ch'avean nutriti i figli d'Oliviero, Poi che li trasson teneri zitelli Dai curvi artigli di due grandi augelli, LXVIII.

Che rapiti gli avevano a Gismonda, E portati lontan dal suo paese.

Ma non bisogna in ciò, ch' io mi diffonda, Ch' a tutto il mondo è l' isforia palese; Ben che l' autor nel padre fi confonda, Ch' un per un altro, io non so come, prese, Or la battaglia i duo giovani fanno, Che le due donne ambi pregati n'anno.

#### LXXIV.

Eta in quel clima già sparito il giorno, A l'Isole ancor alto di fortuna.
L'ombre avean tolto ogni vedere attorno Sotto l'incerta e mal compresa luna: Quando a la Rocca Orril fece ritorno; Poi ch' a la bianca e a la sorella bruna Piacque di differir l'aspra battaglia, Fin che'l sol nuovo a l'orizzonte saglia.
LXXV.

Aftolio che Grifone ed Aquilante Ed a l'insegne e più al ferrir gagliardo Riconosciuto avea gran pezzo innante ; Lor non fu altiero a salutar, nè tardo. Effi vedendo che quel che l' gigante Traea legato, era il baron di pardo, (Che così in corte era quel Duca detto) Raccolser lui con non minore affetto.

# LXXVI.

Le donne a riposare i cavalieri Menaro a un lor palagio indi vicino. Donzelle incontra vennero e scudieri Con torchi accefi a mezzo del cammino. Diero a chi n'ebbe cura i lor destrieri; Trassoni l'arme; e dentro un bel giardino Trovar ch'apparecchiata era la cena Ad una sonte limpida ed amena.

#### LXXVII.

Fan legare il gigante a la verdura Con un altra catena molto groffa Ad una quercia di molt' anni dura, Che non fi romperà per una scoffa; E da dieci sergenti averne cura, Che la notte discior non se ne poffa, Ed affaliti, e forse far lor danno, Mentre ficuri e senza guardia ftanno.

# LXXVIII.

A l'abbondante e sontuosa mensa,
Dove il manco piacer fur le vivande,
Del ragionar gran parte fi dispensa
Sopra d'Orrilo, e del miracol grande,
Che quasi par un sogno a chi vi pensa;
Ch' or capo or braccio a terra se gli manda;
Ed egli lo raccolga e lo raggiugna,
E più feroce ognor torni a la pugna.

# LXXIX.

Astosso nel suo libro avea già letto, Quel ch'a gl'aincanti riparare insegna, Ch'ad Orril non trarrà l'alma del petto, Fina de un crine satal nel capo tegna; Ma se lo svelle o tronca, sia costretto Che suo mal grado fuor, l'alma ne vegna. Questo ne dice il libro; ma non come Conosca il crine in così solte chiome.

#### LXXX.

Non men de la vittoria fi godea, Che se n'avesse Astolfo già la palma; Come chi speme in pochi colpi avea Svellere il crine al negromante e l'alma. Però di quella impresa promettea Tor su gli omeri suoi tutta la salma. Ortil sarà morir, quando non spiaccia Ai due fratel' ch'egli la pugna faccia.

# LXXXI.

Ma quei gli danno voleutier l'impresa, Certi che debba affaticarsi in vano. Era già l'altra aurora in cielo ascesa, Quando calò dai muri Orrilo al piano. Tra il Duca e lui su la battaglia accesa: La mazza l'un, l'altro ha la spada in mano. Di mille attende Astosso un colpo trarne, 'Che' lo spirto gli sciolga da la carne.

# LXXXII.

Or cader gli fa il pugno con la mazza, Or l'uno or l'altro braccio con la mano: Quando taglia a traverso la corazza, E quando il va eroncando a brano a brano. Ma raccogliendo sempre de la piazza Va le sue membra Orrilo, e fi fa sano. Se in cento pezzi ben l'avesse fatto, Redintegrassi 'l vedea Astolso a un tratto.

#### LXXXIII.

Al fin di mille colpi un gli ne colse Sopra le spalle a termine del mento. La tefta e l'elmo dal corpo gli tolse, Nè fu d'Orrilo a dismontar più lento. La sanguinosa chioma in man s'avvolse, E risalse a cavallo in un momento; E la portò correndo contra'l Nilo, Che riaver non la poteffe Orrilo.

#### LXXXIV.

Quel sciocco che del fatto non s' accorse, Per la polve cercando iva la tefta; Ma come intese, il corridor via torse, Portare il capo suo per la forefta; Immantinente al suo delfirer ricorse, Sopra vi salse, e di seguir non refta. Volca gridare: aspetta; volta; volta; Ma gli avea il Duca gli al bocca tolta. LXXXV.

Pur che non gli abbia tolto le calcagna, Si riconforta, e segue a tutta briglia. Dietro il lascia gran spazio di campagna Quel Rabican che corre a maraviglia. Aftolfo intanto per la cuticagna Va da la nuca fin sopra le ciglia Cercando in fretta, se'l crine fatale Conoscer può, ch' Orril tiene immortale.

# LXXXVI.

Fra tanti e innumerabili capelli, Un più de l'altro non si stende o torce, Qual dunque Astolfo sceglierà di quelli, Che per dar morte al rio ladron raccorce? Meglio è, dice, che tutti io tagli o svelli: Nè si trovando aver rasoi nè force, Ricorse immantinente a la sua spada Che taglia sì, che si può dir che rada;

LXXXVII.

E tenendo quel capo per lo naso, Dietro e dinanzi lo dischioma tutto . Trovò fra gli altri quel fatale a caso: Si fece il viso allor pallido e brutto, Travolse gli occhi, e dimostrò a l'occaso Per manifesti segni esser condutto. E'I busto che seguia troncato al collo, Di sella cadde, e diè l'ultimo crollo .

# LXXXVIII.

Astolfo, ove le donne e i cavalieri Lasciate avea, tornò col capo in mano, Che tutti avea di morte i segni veri, E mostrò il tronco ove giacea lontano. Non so ben se lo vider volentieri. Ancor che gli mostrasser viso umano; Che la intercetta lor vittoria forse D'invidia ai due germani il petto morse.

#### LXXXIX.

Nè, che tal fin quella batraglia avesse, Credo più sosse le due donne grato. Queste, perchè più in lungo si traesse De due fratelli il doloroso sato, Ch'in Francia par ch'in breve esser dovosse con loro Orrilo avean quivi azzustato, Con speme di tenerli tanto a bada, Che la trista influenza se ne vada.

Tofto che'l caftellan di Damiata Certificoffi ch' era morto Orrilo; La colomba lasciò, ch' avea legata Sotto l'ala la lettera col filo. Quella andò al Cairo, ed indi fu lasciata Un'altra altrove, come quivi è filio; Si che in pochifime ore andò l'avviso Per tutto Egitto ch' era Orrilo ucciso.

### XCI.

Il Duca, come al fin trasse l'impresa, Consortò molto i nobili garzoni: Ben che da se v'avean la voglia intesa, Nè bisognavan stimoli nè sproni: Che per disender de la santa chiesa, E del romano imperio le ragioni, Lasciasser le battaglie d'Oriente, E cercassino onor ne la lor gente.

#### XCII.

Così Grifone ed Aquilante tolse
Ciascuno da la sua donna licenza;
Le quali, ancor che lor n'increbbe e dolse,
Non vi seppon però far refistenza.
Con esi Astolso a man destra si volse;
Che si deliberar sa riverenza
Ai santi luoghi, ove Dio in carne visse,
Prima che verso Francia si venisse.
XCIII.

Poutto avrian pigliar la via mancina, Ch'era più dilettrevole e più piana, E mai non si scostar da la marina; Ma per la destra andaro orrida e strana, Perchè l'alta cirtà di Palestina Per questa sei giornare è men lontana. Acqua si trova ed erba in questa via; Di tutti gli altri ben' v'è carestia.

XCIV.

Sì che prima ch' entraffero in viaggio, Ciò che lor bisognò fecion raccorre, E carcar sul gigante il carriaggio, Ch' avria portato in collo anco una torre. Al finir del cammino aspro e selvaggio, Da l'alto monte a la lor vifta occorre La santa Terra, ove il superno Amore Lavò col proprio sangue il noftro errore.

# XCV.

Trovano in su l'entrar de la cittade Un giovane gentil lor conoscente, Sansonetto da Mecca, oltre l'etade (Ch'era nel primo fior) molto prudente; D'alta cavalleria, d'alta bontade, Famoso e riverito fra la gente.
Orlando lo converse a nostra fede, E di sua man battesmo anco gli diede.
XCVI.

Quivi lo trovan che disegna a fronte Del calife d' Egitto una fortezza; E circondar vuole il calvario monte Di muro di due miglia di lunghezza. Da lui raccolti fur con quella fronte; Che può d'interno annor dar più chiarezza; E dentro accompagnati, e con grande agio Fatti alloggiar nel suo real palagio.

XCVII.

Avea in governo egli la Terra; e in vece Di Carlo vi reggea l'imperio giufto . Il duca Aftolfo a coftui dono fece Di quel si grande e sinisurato bulto, Ch'a portar pefi gli varrà per diece Beftie da foma, tanto era robufto . Diegli Aftolfo il gigante, e diegli appreffo La rete ch'in sua forza l'avea messo.

# XCVIII.

Sansonetto a l'incontro al Duca diede Per la spada una cinta ricca e bella, E diede spron per l'uno e l'altro piede, Che d'oro avean la fibbia e la girella; Ch'effer del cavalier ftati fi crede, Che liberò dal drago la donzella. Al Zaffo avuti con molt'altro arnese Sansonetto gli avea, quando lo prese. XCIX.

Purgati di lor colpe a un monasterio Che dava di se odor di buoni esempi,

Che dava di se odor di sudoni esempj, De la paffion di Crifto ogni mifterio
Contemplando n'andar per tutti i tempj,
Ch' or con eterno obbrobrio e vituperio
A li Criftiani usurpano i Mori empj.
Il Europa è in arme, e di far guerra agogna
In ogni parte, fuor ch' ove bisogna.

C.

Mentre avean quivi l'animo divoto Aperdonanza e a cerimonie intenti, Un peregrin di Grecia a Grifon noto, Novelle gli arrecò gravi e pungenti, Dal suo primo disegno, e lungo voto Troppo diverse, e troppo differenti; E quelle il petto gl' infiammaron tanto, Che gli scacciar l'orazion da canto.

CÍ.

Amava il cavalier per sua sciagura Una donna ch'avan nome Origille. Di più bel volto e di miglior statura Non se ne sceglietebbe una tra mille: Ma disleale, e di si rea natura, Che potresti cercar cittadi e ville, La terra serma e l'Isole del mare, Nè credo ch'una le trovassi pare. CH.

Ne la città di Costantin lasciata Grave l'avea di febbre acuta e siera. Or quando rivederla a la tornata Più che mai bella e di goderla spera; Ode il meschin ch' in Antiochia andata Dietro un suo nuovo amante ella se n'era, Non le parendo omai di più patire, Ch' abbia in sì fresca età sola a dormire.

Da indi in qua ch'ebbe la trifta nova, Sospirava Grifon notte e di sempre. Ogni piacer ch'a gli altri aggrada e giova, Par ch'a coftui più l'animo diftempre. Penfilo ognun, ne li cui danni prova Amor se li suoi strali an buone tempre. Ed era grave sopra ogni martire, Che'l mal ch'avea si vergoguava a dire.

#### CIV.

Questo, perchè mille fiate innante Già ripreso l'avea di quello amore, Di lui più saggio il fratello Aquilante, E cercaro colei trarli del core, Colei ch' al suo giudicio ra di quante Femmine rie si trovin la peggiore. Grifon l'escusa, se l'fratel la danna: Che le più volte il parer proprio inganna

Però fece pensier, senza parlarne
Con Aquilante, girsene soletto
Sin dentro d'Antiochia, e quindi trarne
Colei che tratto il cor gli avea del petto:
Trovar colui che gli l'ha tolta; e farne
Vendetta tal, che ne sia sempre detto.
Dirò come ad essetto il pensier messe
Ne l'altro Canto, e ciò che ne successe.

Fine del Canto decimoquinto.



Verso Grifon le aperte braccia tende,

Orl. fir. Chi 10.

# ORLANDO FURIOSO.

# CANTO DECIMOSESTO.

Ravi pene in amor si provan molte, Di che patito io n'ho la maggior parte, E quelle in danno mio si ben raccolte, Ch'io ne posso parlat come per atte. Però, s'io dico, e s'ho detto altre volte, E quando in voce, e quando in vive carre, Ch'un mal sia lieve, un altro acerbo e siero, Date credenza al mio giudicio vero.

II.

Io dico e diffi, e diro fin ch'io viva, Che chi fi trova in degno laccio preso, Se ben di se vede sua donna schiva, E in tutto avversa al suo defire acceso; Se bene amor d'ogni mercede il priva, Poscia che'l tempo e la fatica ha speso: Pur ch'altamente abbia locato il cuore, Pianger non de', se ben languisce e muore.

III.

Pianger de quel che già sia fatto servo Di due vaghi occhi e d'una bella treccia, Sotto cui si nasconda un cor protero. Che poco puro abbia con molta seccia. Vorria il miser suggire, e come cervo Ferito, ovunque va, porta la freccia. Ha di se stesso e del suo annor vergogna; Nè l'osa dire, e invan sanarsi agogna.

IV.

In questo caso è il giovane Grisone, Che non si può emendare, e il suo error vede; Vede quanto vilmente il suo cor pone In Origille iniqua e senza fede; Pur dal mal uso è vinta la ragione, E pur l'arbitrio a l'appetito cede. Perfida sia quantunque ingrata e ria, Sforzato è di cercar dove ella sia.

Orl. furiofo , T. II.

v

Dico, la bella istoria ripigliando, Ch'usci de la città sceretamete, Nè parlarne s'ardi col fratel, quando Ripreso in van da lui ne su sovente. Verso Rama, a sinistra declinando, Prese la via più piana e più corrente. Fu in sei giorni a Damasco di Soria, Indi verso Antiochia se ne gía.

VI.

Scontrò presso a Damasco il cavaliero A cui donato avea Origille il core: E convenian di rei costumi in vero, Come ben si convien l'erba col sore Che l'un e l'altro era di cor leggiero, Persida l'una, e l'altro è traditore; E copria l'un e l'altro il suo difetto Con danno altrui sotto cortese aspetto.

VII.

Come io vi dico il cavalier venia
Su un gran destrier con molta pompa armato:
La persida Origille in compagnia:
In un vestire azzur d'oro fregiato;
E due valletti, donde si servia
A portar elmo e scudo, aveva allato,
Come quel che volea con bella mostra
Comparire in Damasco ad una giostra.

#### VIII.

Una splendida festa che bandire Fece il re di Damasco in quelli giorni, Era cagion di far quivi venire I cavalier' quanto potean più adorni. Tosto che la puttana comparire Vede Grison, ne teme oltraggi e scorni. Sa che l'amante suo non è si forte, Che contra lui l'abbia a campar da morte. IX.

Ma, sì come audacissima e scaltrita, Ancor che tutta di paura trema, 5º acconcia il viso, e sì la voce aita, Che non appar in lei segno di tema. Col drudo avendo già l'astuzia ordita, Corre, e singendo una letzia estrema, Verso Grison l'aperte braccia tende, Lo stringe al collo, e gran pezzo ne pende.

Dopo accordando affettuosi gesti A la soavità de le parole, Dicea piangendo: signor mio, son questi Debiti premj a chi t'adora e cole? Che sola senza te già un anno resti, E va per l'altro; e ancor non te ne dole? E s'io stava aspettare il tuo ritorno, Non so se mai veduto avrei quel giorno.

# XI.

Quando aspettava che di Nicosía, Dove tu te n'andasti a la gran corte, Tornassi a me che con la sebbre ria Lasciata avevi in dubbio de la morte; Intesi che passito eri in Soria:
Il che a patir mi su si duro e forte, Che non sapendo come io ti seguissi, Quasi il cor di ma propria mi trafssi.

Ma fortuna di me con doppio dono Mostra d'aver, quel che non hai tu, cura-Mandommi il fratel mio, col quale io sono Sin qui venuta del mio onor sicura; Ed or mi manda questo incontro buono Di te, ch' to stimo sopra ogni avventura; E bene a tempo il fa, che più tardando, Mosta sarei, te, signor mio, bramando, XIII.

E seguito la donna fraudolente,
Di cui l'opere fur più che di volpe,
La sua querela così aftutamente,
Che riversò in Grifon tutte le colpe.
Gli fa fiimar colui, non che parente,
Ma che d'un padre seco abbia offa e polpe;
E con tal modo sa teffer gl' inganni,
Che men verace par Luca e Giovanni.

# XIV.

Non pur di sua perfidia non riprende Grifon la donna iniqua più che bella; Non pur vendetta di colui non prende, Che fatto s'era adultero di quella; Ma gli par far affai, se si disende Che tutto il biasmo in lui non riversi ella; E come sosse suo cognato vero, D'accarezzar non cessa il cavaliero.

# xv.

E con lui se ne vien verso le porte Di Damasco, e da lui sente tra via, Che là dentro dovea splendida corte Tenete il ricco re de la Soria; E ch'ognun quivi di qualunque sorte, O fia criftiano, o d'altra legge fia, Dentro e di fuori ha la città ficura Per tutto il tempo che la fefta dura.

XVI.

Non però son di seguitar si intento L'iftoria de la perfida Origille, Ch' a' giorni suoi non pur un tradimento Fatto a gli amanti avea, ma mille e mille; Ch'io non ritorni a riveder dugento Mila persone o più de le scintille Del foco fluzzicato, ove a le mura Di Parigi faccan danno e paura.

### XVII.

Io vi lasciai, come affaltato avea Agramante una porta de la Terra, Che trovar senza guardia fi credea: Ne più riparo altrove il passo serra; Perchè in persona Carlo la tenea, Ed avea seco i mastri de la guerra, Due Guidi, due Angelini, uno Angeliero, Avino, Avolio, Ottone e Berlinghiero.

XVIII.

Innanzi a Carlo, innanzi al re Agramante L'un fluolo e l'altro fi vuol far vedere, Ove gran loda, ove mercè abbondante Si può acquistar facendo il suo dovere. I Mori non però fer prove tante, Che par ristoro al danno abbian d'avere; Perchè ve ne restar' morti parecchi, Ch'a gli altri fur di folle audacia specchi.

XIX.

Grandine sembran le spesse saette
Dal muro sopra gl'inimici sparte.
Il grido in fin al ciel paura mette,
Che fa la nostra e la contraria parte.
Ma Carlo un poco ed Agramante aspette;
Ch' io vo'cantar de l'africano Marte,
Romonome terribile ed orrendo,
Che va per mezzo la città correndo.

#### XX.

Non so, fignor, se più vi ricordate Di queflo Saracin tanto ficuro, Che morte le sue genti avea lasciate Tra il secondo riparo e'l primo muro, Da la rapace-fiamma divorate; Che non fu mai spettacolo più oscuro. Diffi ch'entrò d'un salto ne la Terra Sopra la fossa che la cinge e serra.

XXI.

Quando fu noto il Saracino atroce A l'arme iltrane e a la scagliosa pelle, Là dove i vecchj e'l popol men feroce Tendean l'orecchie a tutte le novelle; Levossi un pianto un grido un'alta voce Con un batter di man ch'andò a le stelle; E chi potè suggir non vi rimase, Per serrarsi ne'templi e ne le case.

# XXII.

Ma questo a pochi il brando rio concede Ch' intorno ruora il Saracin robusto. Qui fa restar con mezza gamba ua piede; Là fa un capo sbalzar lungi dal busto; L'un tagliare a traverso se gli vede; Dal capo a l'anche un altro fender giusto; E di tanti ch'uccide fere e caccia, Non se gli vede alcun segnare in faccia.

# XXIII.

Quel che la tigre de l'armento imbelle Ne campi ircani o la vicino al Gange; O il lupo de le capre e de l'agnelle Nel monte che Tifeo sotto si frange; Quivi il crudel Pagan facea di quelle Non dirò squadre, non dirò falange, Ma voligo e popolazzo voglio dire; Degno, prima che nasca, di morire . XXIV.

Non ne trova un che veder possa in fronte, Fra tanti che ne taglia, frora e svena. Per quella strada che vien dritto al ponte Di san Michel si popolata e piena, Corre il fiero e terribil Rodomonte, E.la sanguigna spada a cerchio mena: Non riguarda ne al servo ne al signore; Ne al giusto ha più pietà, ch'al peccatore.

Religion non giova al sacerdote, Nè la innocenza al pargoletto giova: Per sereni occhi o per vermiglie gote Mercè nè donna nè donzella trova: La vecchiezza fi caccia e fi percote; Nè quivi il Saracin fa maggior pruova Di gran valor, che di gran crudeltade; Che non discerne selfo, ordine o etade.

### XXVI.

Non pur nel sangue uman l'ira si stende De l'empio re, capo e signor de gli empi; Ma contra i tetti ancor, si che n'incende Le belle case, e i profanati tempi. Le case eran, per quel che se n'intende, Quasi tutte di legno in quelli tempi: E ben creder, si può; ch'in Parigi ora De le diece le sei son così ancora.

#### XXVII.

Non par, quantunque il foco ogni cosa arda, Che si grande odio ancor saziar fi possa. Dove s'aggrappi con le mani guarda Si, che ruini un tetto ad ogni scossa. Signor', avete a creder che bombarda Mai non vedeste a Padova si grossa, Che tanto muro possa far cadere, Quanto fa in una scossa il re d'Algiere. XXVIII.

Mentre quivi col ferro il maladetto, E con le fiamme facca tanta guerra: Se di fuor Agramante avesse firetto, Perduta era quel di tutta la Terra. Ma non v'ebbe agio; che gli su interdetto Dal paladin che venia d'Inghilterra " Col popolo a le spalke inglese e scotto, Dal silenzio e da l'angelo condotto.

### XXIX.

Dio volse ne l'entrar che Rodomonte Fe'ne la Terra, e tanto fuoco accese, Che presso ai muri il fior di Chiaramonte Rinaldo giunse, e seco il campo inglese. Tre leghe sopra avea gitato il ponte, E torte vie da man finistra prese; Che disegnando i Barbari assalire, Il fiume non l'avesse ad impedire.

XXX.

Mandato avea sei mila fanti arcieri Sotto l'altiera insegna d'Odoardo, E due mila cavalli i più leggieri Dietro a la guida d'Ariman gagliardo; E mandati gli avea per li sentieri Che vanno e vengon dritto al mar piccardo; Ch'a porta san Martino e san Dionigi Entraffero a soccorso di Parigi.

# XXXI.

I carriaggi e gli altri impedimenti Con lor fece drizzar per quefta firada. Egli con tutto il refto de le genti Più sopra andò girando la contrada . Seco avea navi e ponti ed argomenti Da paffar Senna, che non ben fi guada. Paffato ognuno, e dietro i ponti rotti, Ne le lor schiere ordinò Inglesi e Scotti .

#### XXXII.

Ma prima quei baroni e capitani Rinaldo intorno avendofi ridutti Sopra la riva ch' alta era dai piani SI, che poteano udirlo e veder tutti; Diffe: fignor', ben a levar le mani Avete a Dio, che qui v'abbia condutti, Perchè dopo un brevissimo sudore Sopra ogni nazion vi doni onore.

#### XXXIII.

Per voi saran due principi salvati, Se levate l'affedio a quelle porte: Il vostro re, che voi siete obbligati Da servitù disendere e da morte: Ed uno imperator dei più lodati, Che mai tenuto al mondo abbiano corte; E con lor altri re duchi e marchesi, Signori e cavalier' di più passi.

# XXXIV.

Si che salvando una città, non soli Parigini obbligati vi saranno: Che molto più che per li propri duoli, Timidi afflirti e sbigottiti stanno Per le lor mogli e per li lor figliuoli, Ch' un medesmo periolo seco anno; E per le sante Vergini rinchiuse, Ch' oggi non sien de' voti lor deluse.

#### XXXV.

Dico, salvando voi questa cittade, V' obbligate non solo i Parigini, Ma d'ogn' intorno tutte le contrade . Non parlo sol dei popoli vicini; Ma non è terra per cristianitade, Che non abbia qua dentro cittadini. Sì che vincendo avete da tenere. Che più che Francia v'abbia obbligo avere.

# XXXVI.

Se donavan gli antichi una corona A chi salvasse a un cittadin la vita; Or che degna mercede a voi si dona, Salvando moltitudine infinita? Ma se da invidia o da viltà sì buona E sì santa opra rimarrà impedita; Credetemi che prese quelle mura, Nè Italia nè Lamagna anco è ficura,

# XXXVII.

Nè qualunque altra parte ove s'adori Quel che volse per noi pender sul legno. Nè voi crediate aver lontani i Mori, Nè che pel mar sia forte il vostro regno ; Che s'altre volte quelli uscendo fuori Di Zibeltarro e da l' Erculeo segno, Riportar' prede da l'Isole vostre; Che faranno or, s'ayran le terre nostre?

#### XXXVIII.

Ma quando ancor nessuno onor, nessuno Util vi nanimalse a questa impresa, Comun debito è ben soccorrer l'uno L'altro, che militiam sotto una chiesa. Ch'io non vi dia rotti i nemici, alcuno Non sia che tema, e con poca contesa: Che gente mal esperta tutta parmi, Sensa possanza cor, senz'armi.

XXXIX.

Potè con quefte e con miglior ragioni, Con parlar espedito e chiara voce Eccitar quei magnanimi baroni Rinaldo, e quello esercito feroce: E fu com'è in proverbio aggiunger sproni Al buon confer che già ne va veloce. Fínito il ragionar, fece le schiere Mover pian pian sotto le lor bandiere.

XL.

Senza strepito alcun, senza rumore Fa il tripartito esercito venire. Lungo il fume a Zebini dona l'onore Di dover prima i Barbari assalire; E fa quelli d'Irlanda con maggiore Volger di via più tra campagna gire; E i cavalieri e i fanti d'Inghilterra Col duca di Lincastro in mezzo serra.

### XLI.

Drizzati che gli ha tutti al lor cammino, Cavalca il paladin lungo la riva; E paffa innanzi al buon duca Zerbino, E a tutto il campo che con lui veniva; Tanto ch'al re d'Orano e al re Sobrino, E a gli altri lor compagni sopr'arriva, Che mezzo miglio appreffo a quei di Spagna Guardavan da quel canto la campagna.

XLII.

L'esercito criftian che con sì fida E sì ficura scorta era venuto; Ch' ebbe il filenzio e l'angelo per guida; Non potè ormai patir più di star muto. Sentiri gl'inimici, alzò le grida, E de le trombe udir fe' il suono arguto; E con l'alto rumor ch'arrivò al cielo, Mandò ne l'osta a' Saracini il gielo.

# XLIII.

Rinaldo innanzi a gli altri il destrier punge, E con la lancia per cacciarla in resta Lascia gli Scotti un tratto d'arco lunge; Ch'ogn' indugio a serir sì lo molesta. Come groppo di vento talor giunge, Che si trae dietro un'orrida tempesta; Tal stor di squadra il cavalier gagliardo Venia spronando il corridor Bajardo.

### XLIV.

Al comparir del paladin di Francia, Dan segno i Mori a le future angosce. Tremare a tutti in man vedi la lancia, I piedi in staffa, e ne l'arcion le cosce. Re Poliano sol non muta guancia: Che questo esser Rei Poliano sol non mota guancia: Che questo esser si duro intoppo, Gli muove il destrier contra di galoppo: XLV.

E su la lancia nel partir si stringe, E tutta in se raccoglie la persona; Poi con ambi gli sproni il destrier spinge, E le redine innanzi gli abbandona. Da l'altra parte il suo valor non singe, E mostra in fatti quel ch'in nome suona, Quanto abbia nel giostrare e grazia ed arte, Il figliuolo d'Amone, anni di Marte.

# XLVI.

Furo al segnar de gli aspri colpi pari; Che si posero i ferri ambi a la testa; Ma suro in arme ed in virtù dispari: Che l'un via passa, e l'altro morto resta. Bisognan di valor segni più chiari, Che por con leggiadria la lancia in resta; Ma soruna anco più bisogna afiai: Che senza, val virtù raro o non mai.

# XLVII.

La buona lancia il paladin racquista, E verso il re d'Oran ratto si spicca, Che la persona avea povera e trista Di cor, ma d'ossa e di gran polpe ricca. Questo por tra bei colpi si può in lista, Ben ch' in fondo a lo scudo gli l'appicca: E chi non vuol lodarlo, abbialo escuso. Perchè non si potea giunger più in suso.

XIVIII.

Non lo ritien lo scudo, che non entre, Ben che fuor sia d'acciar, dentro di palma; E che da quel gran corpo uscir pel ventre Non faccia l' inequale e picciol' alma. Il destrier che portar si credea, mentre Durasse il lungo di, si grave salma, Riseri in mente sua grazie a Rinaldo, Ch'a quello incontro gli schivò un gran caldo, XLIX.

Rotra l'afta Rinaldo, il destrier volta Tanto leggier, che sa sembrar ch'abbia ale; E dove la più stretta e maggior solta Stiparsi vede, impetuoso assale. Mena Fusberta sanguinosa in volta, Che sa l'arme parer di vetro frale. Tempra di ferro il suo tagliar non schiva, Che non vada a trovar la carne viva.

Ritrovar poche tempre e pochi ferri Può la tagliente spada ove s'incappi; Ma targhe, altre di cuojo, altre di cerri, Giubbe trapunte, e attorcigliati drappi. Giusto è ben dunque che Rinaldo atterri Qualunque assale, e fori e squarci e affrappi: Che non più si difende da sua spada, Ch' erba da falce, o da tempesta biada.

La prima schiera era già mella in rotta, Quando Zerbin con l'antiguardia arriva. Il cavalier innanzi a la gran frotta Con la lancia arrestata ne veniva. La gente sotto il suo pennon condotta Con non minor fierezza lo seguiva. Tanti lupi parean, tanti leoni Ch' andassero assalir capre o montoni. T.II.

Spinse a un tempo ciascuno il suo cavallo, Poi che fur presso; e sparl immantinente Quel breve spazio, quel poco intervallo Che si vedea fra l'una e l'altra gente: Non fu sentito mai più strano ballo; Che ferian gli Scozzesi solamente ; Solamente i Pagani eran distrutti, Come sol per morir fosser condutti ,

Orl. furiofo. T. II.

#### LIII.

Parve più freddo ogni Pagan, che ghiaccio, Parve ogni Scotto più che fiamma caldo. I Mori fi credean ch' avere il braccio Dovelle ogni Cristian, ch' ebbe Rinaldo. Mosse Sobrino i suoi schierati avaccio, Senz' aspectar che lo invitasse araldo. De l'altra squadra questa era migliore Di capitano, d'arme e di valore.

#### LIV.

D'Africa v' era la men trista gente; Benchè nè questa ancor gran prezzo vaglia. Dardinel la sua mosse inconcinente E male armata, e peggio usa in battaglia; Bench' egli in capo avea l'elmo lucente, E tutto era coperto a piastra e a maglia. Io credo che la quarta miglior sia, Con la qual' Isolier dietro venia.

### LV.

Trasone intanto il buon duca di Marra, Che ritrovarfi a l'alta impresa gode, Ai cavalieri suoi leva la sbarra, E seco invita a le famose lode; Poi ch' Isoher con quelli di Navarra Entrar ne la battaglia vede ed ode. Poi moffe Ariodante la sua schiera, Che nuovo duca di Albania fatt era.

#### I.VI.

L'alto romor de le sonore trombe, De'timpani e de'barbari firumenti Giunti al continuo suon d'archi, di frombe Di macchine di ruote e di tormenti, E quel di che più par che'l ciel rimbombe, Gridi tumulti gemiti e lamenti; Rendono un alto suon ch'a quel s'accorda Con che i vicin' cadendo il Nilo afforda.

LVII.

Grande ombra d'ogn' intorno il cielo involve, Nata dal saettar de li due campi. L'alito, il fumo del sudor, la polve Par che ne l'aria oscura nebbia ftampi. Or qua l'un campo, or l'altro là fi volve: Vedrefte or come un segua or come scampi; Ed ivi alcuno, o non troppo diviso, Rimaner morso ove ha il nimico ucciso. L'VIII.

Dove una squadra per stanchezza è mossa, Un'altra si fa tosso andare innanti. Di qua di la la gente d'arme ingrossa; Là cavalieri, e qua si metton fanti. La terra che sostien l'assato, è rossa: Mutato ha il verde ne'sanguigni manti; E dov'erano i siori azzurri e gialli,

Giaceano uccifi or gli uomini e i cavalli.

#### LIX.

Zerbin facea le più mirabil' prove Che mai facefie di sua età garzone. L' esercito pagan ch' intorno piove Taglia ed uccide, e mena a diftruzione. Ariodante a le sue genti nuove Moftra di sua virtù gran paragone; E dà di se timore e meraviglia A quelli di Navarra e di Caltiglia.

Chelindo e Mosco , i due figli baftardi Del morto Calabrun re d'Aragona, Ed un che reputato fra gagliardi Era , Calamidor da Barcellona , S' avean lasciato addietro gli ftendardi ; E credendo acquiftar gloria e corona , Per uccider Zerbin gli furo addoffo , E ne fianchi il deftrier gli anno percosso . LXI.

Passato da tre lance il destrier morto Cade; ma il buon Zerbin subito è in piede; Ch'a quei ch'al suo cavallo an fatto torto, Per vendicarlo va dove li vede. E prima a Mosco, al giovane inaccorto, Che gli sta sopra, e di pigliar sel crede, Mena di punta, e lo passa nel fanco,

E fuor di sella il caccia freddo e bianco.

### LXII.

Poi che si vide tor come di surto Chelindo il fratel suo, di suror pieno, Venne a Zerbino, e pensò dargli d'urto; Ma gli prese egli il corridor nel freno: Trasselo in terra, onde non è mai surto, E non mangiò mai più biada nh seno; Che Zerbin si gran forza a un colpo mise, Che lui col suo signor d'un raglio uccise.

LXIII.

Come Calamidor quel colpo mira,
Vola la briglia per levars in fretta;
Ma Zerbin dietro un gran fendente tira,
Dicendo: traditore, aspetta aspetta.
Non va la botta ove n'andò la mira,
Non che però lontano vi si metta:
Lui non porè arrivar; ma il destrier prese
Sopra la groppa, e in terra lo distese.
LXIV.

Colui lascia il cavallo, e via carpone Va per campar: ma poco gli succelle; Che venne a caso che l' duca Trasone Gli passò sopra, e col peso l'oppreffe. Ariodante e Lurcanio fi pone Dove Zerbino è fra le genti speffe; E seco anno altri e cavalieri e conti Che fanno ogni opra che Zerbin rimonti.

### LXV.

Menava Ariodante il brando in giro : E ben lo seppe Artalico e Margano; Ma molto più Etearco e Calimiro La possanza sentir' di quella mano. I primi due feriti se ne giro; Rimaser gli altri due morti sul piano. Lurcanio fa veder quanto sia forte, Che fere urta riversa e mette a morte. LXVI.

Non crediate, fignor, che fra campagna Pugna minor, che presso al fiume sia; Nè ch'addietro l'esercito rimagna, Che di Lincastro il buon duca seguia. Le bandiere assali questo di Spagna; E molto ben di par la cosa gía; ·Che fanti cavalieri e capitani Di qua e di là sapean menar le mani. LXVII.

Dinanzi vien Oldrado e Fieramonte, Un duca di Glocestra, un d'Eborace: Con lor Riccardo di Varvecia conte, E di Chiarenza il duca Enzico audace. An Matalista e Follicone a fronte. E Baricondo, ed ogni lor seguace. Tiene il primo Almería, tiene il secondo Granata, tien Majorca Baricondo.

167

La fiera pugna un pezzo andò di pare, Che vi fi discernea poco vantaggio. Vedeafi or l'uno or l'altro ire e tornare, Come le biade al ventolin di Maggio, E come sopra l'lito un mobil mare Or viene or va nè mai tiene un viaggio. Poi che fortuna ebbe scherzato un pezzo, Dannosa ai Mori ritornò da sezzo.

LIXIX.

Tutto in un tempo il duca di Glocestra A Matalista fa votar l'arcione: Ferito a un tempo ne la spalla destra Fieramonte riversa Follicone: E l'un Pagano e l'altro si sequestra, E tra gl'Ingeli se ne va prigione: E Baricondo a un tempo riman senza. Vita per man del duca di Chiarenza.

LXX.

Indi i Pagani tanto a spaventarsi, Indi i Fedeli a pigliar tanto ardire; Che quei non facean altro, che ritrarsi, Che quei non facean altro, che ritrarsi, E partirsi da l'ordine, e suggire; E questi andar innanzi, ed avanzarsi Sempre terreno, e spingere e seguire; E se non vi giungea chi lor die ajuro, Il campo da quel lato era perduto.

# LXXL

Ma Ferraù che fin qui mai non s'era
Dal re Marfilio suo troppo disgiunto;
Quando vide fuggir quella bandiera,
E l'esercito suo mezzo consunto;
Spronò il cavallo, e dove ardea più fiera
La battaglia lo spinse; e arrivò appunto,
Che vide del destrier cadere in terra
Col capo sesso Olimpio da la Serra:
LXXII.

Un giovinetto che col dolce canto Concorde al suon de la cornuta cetra D'intenerir un cor fi dava vanto, Ancor che fosse più duro che pietra. Felice lui, se contentar di tanto Onor sapeasi; e scudo arco e faretra Aver in odio e scimitarra e lancia, Che lo sece moir giovane in Francia.

LXXIII.

Quando lo vide Ferraù cadere, Che solea amarlo e avere in molta stima, Si sente di lui sol via più dolere, Che di mill'altri che periron prima; E sopra chi l'uccise in modo fere, Che gli divide l'elmo da la cima Per la fronte per gli occhi e per la faccia, Per mezzo il petto, e morto a terra il caccia.

# LXXIV.

Nè qui s'indugia; e il brando intorno ruota, Ch'ogni elmo rompe, ogni lorica smaglia. A chi segna la fronte, a chi la gota: Ad altri il capo, ad altri il braccio taglia. Or questo or quel di sangue e d'alma vota, E ferma da quel canto la battaglia; Onde la spaventata ignobil frotta Senza ordine fuggia spezzata e rotta:

# ~ LXXV.

Entrò ne la battaglia il re Agramante, D'uccider gente e di far prove vago; E seco ha Baliverzo e Farurante, Prusion, Soridano e Bambirago. Poi son le genti senza nome tante, Che del lor sangue oggi faranno un lago, Che meglio conterei ciascuna foglia, Quando l'autunno gli arbori ne spoglia.

Agramante dal muro una gran banda Di fanti avendo e di cavalli tolta, Col re di Feza subito li manda, Che dietro ai padiglion' piglin la volta, E vadano ad opporfi a quei d'Irlanda, Le cui squadre vedea con fretta molta, Dopo gran giri e larghi avvolgimenti, Venir per occupar gli alloggiamenti,

#### LXXVII.

Fu'l re di Feza ad eseguir ben presto; Ch' ogni tardar troppo nociuto avria. Raguna intanto il re Agramante il resto, Parte le squadre e a la battaglia invia. Egli va al fiume ; che gli par ch'in questo Luogo del suo venir bisogno fia; E da quel canto un messo era venuto Dal re Sobrino a domandare ajuto.

# LXXVIII.

Menava in una squadra più di mezzo Il campo dietro; e sol del gran romore Tremar' gli Scotti; e tanto fu il ribrezzo, Ch' abbandonavan l'ordine e l'onore. Zerbin, Lurcanio e Ariodante in mezzo Vi restar soli incontra quel furore; E Zerbin ch'era a piè vi peria forse; Ma'l buon Rinaldo a tempo se n'accorse.

# LXXIX.

Altrove intanto il paladin s' avea Fatto innanzi fuggir cento bandiere . Or che l'orecchie la novella rea Del gran periglio di Zerbin gli fere: Ch'a piedi fra la gente Cirenea Lasciato solo aveano le sue schiere; Volta il cavallo, e dove il campo scotto Vede fuggir, prende la via di botto.

# LXXX.

Dove gli Scotti ritornar fuggendo Vede, s' appara e grida: or dove andate? Perchè tanta viltade in voi comprendo, Che a si vil gente il campo abbandonate? Ecco le spoglie de le quali intendo Ch' effer dovean le vostre chiese ornate. Oh che laude oh che gloria che'l figliuolo Del vostro re si lasci a piede e solo!

EXXXI.

D'un suo scudier una grossa asta afferra; E vede Prusson poco lontano Re d'Alvaracchie, e addosso se gli serra, E de l'arcion lo porta morto al piano. Morto Agricalte e Bambirago atterra: Dopo fere aspramente Soridano; E come gli altri l'avria messo a morte, Se nel ferir la lancia era più sorte.

# LXXXII.

Stringe Fusberta, poi che l'alta è rotta, E tocca Serpentin quel da la ftella: Fatate l'arme avea; ma quella botta Pur tramortito il manda fuor di sella. E così al duca de la gente scotta Fa piazza intorno spaziosa e bella, Sì che senza contesa un destrier puote Salir di quei che vanno a selle vuote,

# LXXXIII.

E ben fi ritrovò salito a tempo; Che forse nol facea se più tardava; Perchè Agramante e Dardinello a un tempo, Sobrin col re, Balaftro v' arrivava. Ma egli che montato era per tempo, Di qua e di là col brando s'aggirava, Mandando or quefo or quel giù ne l'inferno A dar notizia del viver moderno.

# LXXXIV.

Il buon Rinaldo il quale a porre in terra I più dannofi avea sempre riguardo, La spada contra il re Agramante afferra, Che troppo gli parea fiero e gagliardo, (Facea egli sol più che mill' altri guerra) E se gli spinse addolfo con Bajardo: Lo fere a un tempo ed urta di traverso SI, che lui col deftrier manda riverso.

LXXXV.

Mentre di fuor con si crudel battaglia, Odio rabbia furor l' un l'altro offende; Rodomonte in Parigi il popol taglia, Le belle case e i sacri templi incende. Carlo ch'in altra parte fi travaglia, Questo non vede, e nulla ancor n'intende: Odoardo raccoglie ed Arimanno Ne la città col lor popol Britanno.

# LXXXVI.

A lui venne un scudier pallido in volto, Che potea a pena trar del petto il fiato. Oimè, fignor, oimè, replica molto, Prima ch' abbia a dir altro incominciato: Oggi il romano imperio oggi è sepolto, Oggi ha il suo popol Cristo abbandonato. Il demonio dal cielo è piovuto oggi, Perchè in questa città più non s'alloggi.

# LXXXVII.

Satanasso, perchè altro esser non puote, Strugge e ruina la città infelice. Volgiti e mira le fumose ruote De la rovente fiamma predatrice : Ascolta il pianto che nel ciel percuote, E faccian fede a quel che'l servo dice . Un solo è quel ch'a ferro e a foco strugge La bella Terra, e innanzi ognun gli fugge. LXXXVIII.

Quale è colui che prima oda il tumulto, E de le sacre squille il batter spesso, Che vegga il foco, a nessun altro occulto, Ch'a se, che più gli tocca e gli è più presso; Tal è il re Carlo, udendo il nuovo insulto, E conoscendo poi con l'occhio istesso. Onde lo sforzo di sua miglior gente Al grido drizza e al gran rumor che sente.

# 174 ORL. FURIOSO. CANTO XVI.

# LXXXIX.

Dei paladini e dei guerrier più degni Carlo fi chiama dierro una gran parte; E ver la piazza fa drizzare i segni; Che'l Pagan s'era tratto in quella parte. Ode il rumor, vede gli orribil' segni Di crudeltà, l'umane membra sparte. Ora non più; ritorni un'altra volta Chi volentier la bella istoria ascolta.

Fine del Canto decimosesto.



Fu Grison tratto a gran vergogna in piazza,

Ort. par. C. 17.

# ORLANDO FURIOSO. CANTO DECIMOSETTIMO.

I. giusto Dio, quando i peccati nostri An di remission passaro il segno, Acciò che la giustizia sua dimostri Eguale a la pietà, spesso dà regno A Tiranni atrocissimi ed a mostri; E dà lor forza e di mal fare ingegno. Per questo Mario e Silla pose al mondo E due Neroni, e Gajo furibondo,

II.

Domiziano e l'ultimo Antonino; E tolse da l'immonda e bassa plebe; Ed esaltò a l'imperio Massimino; E nascer prima se Creonte a Tebe; E diè Mezenzio al popolo agilino, Che se di sangue uman grasse le glebe; E diede Italia a tempi men remoti In preda a gli Unni ai Longobardi ai Goti.

Che d'Attila dirò? che de l'iniquo Ezzellin da Roman? che d'altri cento, Che dopo un lungo andar sempre in obliquo, Ne manda Dio per pena e per tormento? Di questo abbiam non pur al tempo antiquo, Ma ancora al nostro chiaro esperimento; Quando a noi greggi inutili e mal nati Ha dato per guardian lupi arrabbiati,

A cui non par ch'abbia a bastar lor fame,
Ch'abbia il lor ventre a capir tanta carne;
E chiaman lupi di più ingorde brame
Da'boschi oltramontani a divorarne.
Di Trasimeno l'insepulto ossame,
E di Canne e di Trebbia, poco parne
Verso quel che le ripe e i campi ingrassa
Doy'Adda e Mella e Ronco e Tarro passa,

v

Or Dio consente che noi fiam puniti Da popoli di noi fotse peggiori, Per li moltiplicati ed infiniti Noftri nefandi obbrobriofi errori. Tempo verrà ch'a depredar lor liti Andremo noi, se mai sarem migliori; F. che i peccati lor giungano al segno, Che l'eterna bontà muovano a sdegno.

Doveano allora aver gli eccessi loro
Di Dio turbata la serena fronte,
Che scorse ogni lor luogo il Turco e'l Moro
Con stupri uccisson' rapine ed onte;
Ma più di tutti gli altri danni foro
Gravati dal furor di Rodomonte.
Dissi ch'ebbe di lui la nuova Carlo,
E che'n piazza venia per ritrovarlo.

Vede tra via la gente sua troncata, Arfi i palazzi, e ruinati i templi, Gran parte de la Terra desolata: Mai non fi vider sì crudeli esempli. Dove fuggite, turba spaventata? Non è tra voi chi'l danno suo contempli? Che città che rifugio più vi refta, Quando fi perda sì vilmente questa?

Orl. furioso, T.II. M

#### VIII.

Dunque un uom solo in vostra Terra preso, Cinto di mura, onde non può fuggire, Si partirà, che non l'avrete offeso, Quando tutti v'avrà fatto morire?
Così Carlo dicea; che d'ira acceso
Tanta vergogna non potea patire;
E giunse dove innanti a la gran corte
Vide il Pagan por la sua gente a morte.

L'A.

Quivi gran parte era del popolazzo, Sperandovi trovare ajuto, ascesa; Perchè forte di mura era il palazzo Con munizion da fat lunga difesa. Rodomonte d'orgoglio e d'ira pazzo, Solo s'avea tutta la piazza presa; E l'una man che prezza il mondo poco, Ruota la spada, e l'altra getta il foco;

E de la regal casa alta e sublime Percote e risonar fa le gran porte. Gittan le turbe da le eccelse cime E merli e torri, e si metton per morte. Guaftare i tetti non è alcun che stime: E legne e pietre vanno ad una sorte, Lastre e colonne, e le dorate travi Che furo in prezzo a li sor padri e a gli avi. XI.

Sta su la porta il re d' Algier lucente Di chiaro acciar che'l capo gli arma e'l bufto; Come uscito di tenebre serpente, Poi ch'ha lasciato ogni squallor vetusto, Del nuovo scoglio altero, e che si sente Ringiovenito e più che mai robusto, Tre lingue vibra, ed ha ne gli occhi foco; Dovunque passa ogni animal dà loco. XII.

Non sasso merlo trave arco o balestra, Nè ciò che sopra il Saracin percote, Ponno allentar la sanguinosa destra, Che la gran porta taglia spezza e scote; E dentro fatto v'ha tanta finestra, Che ben vedere e veduto esser puote. Dai visi impressi di color di morte, Che tutta piena quivi anno la corte. XIII.

Sonar per gli alti e spaziofi tetti
S' odono gridi e femminil' lamenti.
L' afflitte donne percorendo i petti,
Corron per casa pallide e dolenti,
E abbraccian gli usci e i geniali letti,
Che tosto anno a lasciare a strane genti.
Tratta la cosa era in periglio tanto,
Quando 'l re giunse, e i suci baroni accanto,

XIV.

Carlo fi volse a quelle man' robufte, Ch' ebbe altre volte a' gran bisogni pronte. Non siete quelle voi che meco fufte Contra Agolante, diffe, in Aspramonte? Sono le forze voftre ora sl frufte, Che s'uccidefte lui, Trojano e Almonte Con cento mila, or ne temete un solo Pur di quel sangue, pur di quello ftuolo? XV.

Perchè debbo vedere in voi fortezza
Ora minor ch'io la vedeffi allora?
Moftrate a questo can vostra prodezza,
A questo can che gli uomini divora.
Un magnanimo cor morte non prezza
Presta o trada che sia, pur che ben muora.
Ma dubitar non posso ove voi siete,
Che fatto sempre vincitor m'avete.

XVI.

Al fin de le parole urta il destriero Con l'asta bassa al Saracino addosso. Mosses a un tratto il paladino Uggiero, A un tempo Namo ed Olivier si è mosso, Avino, Avolio, Ottone e Berlinghiero, Ch'un senza l'altro mai veder non posso; E ferir tutti sopra Rodomonte E nel petto e ne sanchi e ne la fronte.

# XVII.

Ma lasciamo per Dío, fignor', omai Di parlar d'ira, e di cantar di morte; E sia per questa volta detto assiai Del Saracin non men crudel, che forte; Che tempo è ritornar dov'io lasciai Grison giunto a Damasco in su le porte Con Origille persida e con quello Ch'adulter era, e non di lei fratello.

# XVIII.

De le più ricche terre di Levante, De le più popolose e meglio ornate Si dice esser Damasco, che distante Siede a Gerusalem sette giornate In un piano fruttisero e abbondante, Non men giocondo il verno, che l'estate. A questa Terra il primo raggio tolle De la nascente aurora un vicin colle. XIX.

Per la città due fiumi criftallini

'Vanno innaffiando per diversi rivi
Un numero infinito di giardini,
Non mai di fior', non mai di fronde privi.
Dicesi ancor che macinar molini
Potrian far l'acque nanse che son quivi;
E chi va per le vie, vi sente suore
Di tutte quelle case uscire odore.

# XX.

Tutta coperta è la strada maestra Di panni di diversi color' lieti, E d'odorifera erba e di filvestra Fronda la terra, e tutte le pareti. Adorna era ogni porta ogni finestra Di finissimi drappi e di tappeti; Ma più di belle e ben ornate donne Di ricche gemme e di superbe gonne.

Vedeansi celebrar dentro a le porte In molti luoghi sollazzevol' balli: Il popol per le vie di miglior sorte Maneggiar ben guarniti e bei cavalli. Facea più bel veder la ricca corte De' fignor' de' baroni de' vasfalli, Con ciò che d'India e d'eritree maremme Di perle aver si può, d'oro e di gemme.

Venia Grifone e la sua compagnia Mirando e quinci e quindi il tutto ad agio; Quando fermolli un cavaliero in via, E li fece smontare a un suo palagio; E per l'usanza e per sua cortesia Di nulla lasciò lor patir disagio: Li fe' nel bagno entrar, poi con serena Fronte gli accolse a sontuosa cena: . .

#### XXIII.

E narrò lor, come il re Norandino, Re di Damasco e di tutta Soria, Fatto avea il paesano e'l peregrino, Ch'ordine aveffe di cavalleria, A la gioftra invitar, ch'al mattutino Del di seguente in piazza fi faria; E che s'avean valor pari al sembiante, Potrian mostrarlo senza andar più innante. XXIV.

Ancor che quivi non venne Grifone
A questo effetto, pur lo invito tenne;
Che qual volta se n'abbia occasione,
Mostrar virtude mai non disconvenne.
Interrogollo poi de la cagione
Di quella festa; e s'ella era solenne
Usara ogni anno, o pure impresa nova
Del re ch'i suoi veder volesse in prova.

XXV.

Rispose il cavalier: la bella festa S' ha da far sempre ad ogni quarta luna. De l'altre che verran, la prima è questa: Ancora non se n'è più fatta alcuna. Sarà in memoria che salvò la testa Il re in tal giorno da una gran fortuna, Dopo che quattro mesi in doglie e'n piauti Sempre era stato, e con la morte innanti.

#### XXVI.

Ma per dirvi la cosa pienamente, 11 noftro re, che Norandin s'appella, 1 noftro re note anni avuto ha il core ardente De la leggiadrà e sopra ogni altra bella Figlia del re di Cipro; e finalmente Avutala per moglie iva con quella Con cavalieri e donne in compagnia, E dritto avea il cammin verso Soría.

# XXVII.

Ma poi che fummo tratti a piene vele Lungi dal porto nel Carpazio iniquo, La tempefta saltò tanto crudele, Che sbigotti fin al padrone antiquo. Tre di e tre notti andammo errando ne le Minacciose onde per cammino obliquo. Uscimmo al fin nel lito ftanchi e molli Tra freschi rivi ombrofi e verdi colli.

# XXVIII.

Piantare i padiglioni, e le cortine Fra gli arbori tirar facemmo lieti . S'apparecchiano i fochi e le cucine, Le mense d'altra parte in su tappeti Intanto il re cercando a le vicine Valli era andato e a'boschi più secreti, Se ritrovasse appri o daini o cervi; E l'arco gli portar dietro due servi.

# XXIX.

Mentre aspettiamo in gran piacer sedendo Che da caccia ritorni il fignor nostro, Vedemmo l'orco a noi venir correndo Lungo il lito del mar, terribil mostro. Dio vi guardi, fignor, che'l viso orrendo De l'orco a gli occhj mai vi fia dimostro. Meglio è per fama aver notizia d'esso, Ch'andargli, sì che lo veggiate, appresso. XXX.

Non si può compartir quanto sia lungo, Sì smisuratamente è tutto grosso. In luogo d'occhi, di color di fungo Sotto la fronte ha due coccole d'osso. Verso noi vien, come vi dico, lungo Il lito; e par ch' un monticel fia mosso. Mostra le zanne suor come sa il porco: Ha lungo il naso, e'l sen bavoso e sporco. XXXI.

Correndo viene, e'l muso a guisa porta, Che'I braccio suol, quando entra in su la traccia. Tutti che lo veggiam, con faccia smorta In fuga andiamo ove il timor ne caccia. Poco il veder lui cieco ne conforta: Quando fiutando sol par che più faccia, Ch'altri non fa ch'abbia odorato e lume: E bisogno al fuggire eran le piume.

# XXXII.

Corron chi qua chi là; ma poco lece Da lui fuggir veloce più che'l Noto. Di quaranta persone appena diece Sopra il navilio fi salvaro a nuoto. Sotto il braccio un fastel d'alcuni fece : Nè il grembo fi lasciò nè il seno voto: Un suo capace zaino empissene anco, Che gli pendea come a pastor dal fianco. XXXIII.

Portocci a la sua tana il mostro cieco, Cavata in lito al mar dentr'uno scoglio. Di marmo così bianco è quello speco, Come esser soglia ancor non scritto foglio. Quivi abitava una matrona seco Di dolor piena in vista e di cordoglio; Ed avea in compagnia donne e donzelle D'ogni età d'ogni sorte e brutte e belle. XXXIV.

Era presso a la grotta in ch'egli stava, Quasi a la cima del giogo superno, Un' altra non minor di quella cava, Dove del gregge suo facea governo. Tanto n'avea, che non si numerava; E n'era egli pastor la state e'l verno. Ai tempi suoi gli apriva e tenea chiuso, Per spallo che n'ayea, più che per uso,

# XXXV.

L'umana carne meglio gli sapeva: E prima il fa veder ch' a l'antro arrivi; Che tre de'noftri giovani ch' aveva. Tutti li mangia, anzi trangugia vivi. Viene a la stalla, e un gran sasso ne leva; Ne caccia il gregge, e noi riserra quivi. Con quel sen va dove il suol far satollo, Sonando una zampogna ch' avea in collo. XXXVI.

Il fignor nostro intanto ritornato
A la marina, il suo danno comprende;
Che trova gran silenzio in ogni lato,
Voti frascati padiglioni e tende.
Nè sa pensar chi se l'abbia rubato;
E pien di gran timore al lito scende,
Onde i nocchieri suoi vede in disparte
Sarpar lor ferri, e in orpa por le sarte.

XXXVII.

Tosto ch'essi lui veggiono sul lito II olischermo mandano a levarlo; Ma non si tosto ha Norandino udito De l'orco che venuto era a rubarlo; Che senza più pensar, piglia partito, Dovunque andato sa, di seguitarlo. Vedersi tor Lucina si gli duole, Ch'o racquistarla, o non più viver vuole.

#### XXXVIII.

Dove vede apparir lungo la sabbia La fresc'orma ne va con quella fretta, Con che lo spinge l'amorosa rabbia, Fin che giunge a la tana ch'io v'ho detta; Ove con tema la maggior che s'abbia A patir mai, l'orco da noi s'aspetta. Ad ogni suono di sentirlo parci Ch'affamato ritorni a divorarci.

# XXXIX.

Quivi fortuna il re da tempo guida, Che senza l'orco in casa era la moglie. Come ella il vede: fuggine, gli grida: Misero te se l'orco ti ci coglie. Coglia, diffe, o non coglia o salvi o uccida, Che miserrimo i'fia non mi fi toglie. Defir mi mena, e non error di via, Ch'ho di morir presso a la moglie mia.

# XL.

Poi segul dimandandole novella Di quel che prese l'orco in su la riva; Prima de gli altri di Lucina bella, Se l'avea morta o la tenea cattiva. La donna umanamente gli favella, E lo conforta, che Lucina è viva, E che non è aleun dubbio ch' ella mora; Che mai femmina l'orco non divora. Effer di ciò argomento ri poss'io, E tutte queste donne che son meco: Nè a me nè a lor mai l'orco è stato rio, Pur che non ci scostiam da questo speco. A chi cerca suggir pon grave sio. Nè pace mai pon ritrovar più seco: O le sotterra vive o le incatena, O sa star nude al sol sopra l'arena.

XLII.

Quando oggi egli portò qui la tua gente, Le femmine dai maschi non divise; Ma ficcome gli avea confusamente
Dentro a quella spelonca tutti mise.
Sentirà a naso il sesso differente:
Le donne non temer che seno uccise.
Gli uomini fiine certo; ed empiranne
Di quattro il giorno o sei l'avide canne.
XLIII.

Di levar lei di qui non ho configlio Che dar ti possa; e contentarti puoi, Che ne la vita sua non è periglio: Starà qui al ben e al mal ch'avremo noi. Ma vattene per Dio, vattene, figlio, Che l'orco non ti senta e non t'ingoi. Tosto che giunge, d'ogn'intorno annasa, E sente sin a un topo che sia in casa.

#### XLIV.

Rispose il re non fi voler partire, Se non vedea la sua Lucina prima;
E che piuttofto apprefio lei morire,
Che viverne lontan faceva ftima.
Quando vede ella non potergli dire
Cosa che il muova da la voglia prima;
Per ajutarlo fa nuovo disegno,
E ponvi ogni sua induffra ogni suo ingegno.

XLV.

Morte avea in casa, e d'ogni tempo appese
Con lor mariti affai capre ed agnelle,
Onde a se ed a le sue facea le spese;
E dal tetto pendea più d'una pelle.
La donna fe'che'l re del graffo prese,
Ch'avea un gran becco intorno a le budelle,
E che se n'unse dal capo a le piante,
Fin che l'odor cacciò ch'egli ebbe innante;
XIVI.

E poi che'l trifto puzzo aver le parve, Di che il fetido becco ognora sape; Piglia l'irsuta pelle, e tutto entrarve Lo fe'; ch'ella è si grande, che lo cape. Coperto sotto a così strane larve, Facendol gir carpon, seco lo rape Là, dove chiuso era d'un sasso grave De la sua donna il bel viso soave.

#### XLVII.

Norandino ubbidisce, ed a la buca De la spelonca ad aspettar si mette, Acciò col gregge dentro si conduca; E sin'a sera disiando stette. Ode la sera il suon de la sambuca, Con che invita a lasciar l'umide erbette, E ritornar le pecore a l'albergo Il sier pastor che lor venia da tergo. XLVIII.

Pensate voi se gli tremava il core, Quando l'orco sentì che ritornava, E che'l viso crudel pieno d'orrore Vide appreflare a l'uscio de la cava. Ma porè la pietà, più che'l timore: S'ardea, vedete, o se fingendo amava. Vien l'orco innanzi, e leva il saffo, ed apre: Norandino entra fra pecore e capre: XLIX.

XLIX

Entrato il gregge, l'orco a noi discende; Ma prima sopra se l'uscio fi chiude. Tutti ne va fintando; e al fin due prende; Che vuol cenar de le lor carni crude. Al rimembrar di quelle zanne orrende, Non poffo far ch'ancor non tremi e sude. Partito l'orco, il re getta la gonna Ch'avea di becco, e abbraccia la sua donna.

L.

Dove averne piacer deve e conforto, Vedendol quivi, ella n'ha affanno e noja. Lo vede giunto ov'ha da reflar morto, E non può far però ch' elfa non muoja. Con tutto l' mal, diceagli, ch' io sopporto, Signor, sentia non mediocre gioja Che ritrovato non t'eri con nui, Quando da l'orco oggi qui tratta fui.

Che se ben il trovarmi ora in procinto D'uscir di vita m'era acerbo e forte; Pur mi sarei, com'è comune inftinto, Doluta sol de la mia trifta sorte: Ma ora, o prima o poi che tu fia eftinto, Più mi dorrà la tua, che la mia morte. E seguitò mostrando assai più affanno Di quel di Norandin, che del suo danno.

La speme, disse il re, mi fa venire, Ch'ho di salvarti, e tutti questi teco: E s'io nol posso far, meglio è morire, Che senza te, mio sol, viver poi cieco. Come io ci venni, mi potrò partire: E voi tutt' altri ne verrete meco, Se non avrete, come io non ho avuto, Schivo a pigliare odor d'animal bruto.

# LIII.

La fraude insegnò a noi, che contra il riaso, De l'orco insegnò a lui la moglie d'esso. Di vestirei le pelli, in ogni caso Ch'egli ne palpi ne l'uscir del sesso. Poi che di questo ognun fu persuaso, Quanti de l'un, quanti de l'altro sesso. Quanti de l'un, quanti de l'altro sesso. Quelli che più fetean, ch'eran più vecchi.

Ci ungemo i corpi di quel grafio opimo, Che ritroviamo a l'inteftina intorno, E de l'orride pelli ci veftimo: Intanto usci da l'aureo albergo il giorno. A la spelonca come apparve il primo Raggio del sol, fece il paftor ritorno: E dando spirto a le sonore canne, Chiamò il suo gregge fuor de le capanne.

Tenea la mano al buco de la tana,
Perchè col gregge non uscifiim noi:
Ci prendea al varco; e quando pelo o lana
Sentia sul doffo, ne lasciava poi.
Uomini donne uscimmo per si strana
Strada coperti da gl' issuti cuoi.
E l'orco alcun di noi mai non ritenne,
Fin che con gran timor Lucina venne.

Orl. furioso . T. II.

# LVI.

Lucina, o fosse perch'ella non volle Ungersi come noi, che schivo n'ebbe; O ch'avesse l'andar più lento e molle, Che l'imitata bestia non avrebbe; O quando l'orco la groppa toccolle, Gridasse per la tema che le accrebbe; O che se le sciogliessero le chiome; Sentira su, nè ben so dirvi come.

# LVII.

Tutti eravam si intenti al caso nostro, Che non avemmo gli occhi a gli altrui fatti. Io mi rivosti al grido, e vidi il mostro Che già gl'irsuti spogli le avea tratti, E fattola tornar nel cavo chiostro. Noi altri dentro a nostre gonne piatti Col gregge andiamo ove'l pastor ci mena Tra verdi colli in una piaggia amena.

# LVIII.

Quivi attendiamo in fin che steso a l'ombra D'un bosco opaco il nasuto orco dorma. Chi lungo il mar, chi verso 'l monte sgombra: Sol Norandin non vuol seguir nostrorma. L'amor de la sua donna si l'ingombra, Ch'a la grotta cornar vuol fra la torma, Ne pattirsene mai fin a la morte, Se non racquista la sedel consorte;

# LIX.

Che quando dianzi avea a l'uscir del chiuso, Vedutala reftar cattiva sola, Fu per gittarfi, da dolor confuso, Spontaneamente al vorace orco in gola; E fi mosse, e gli corse insino al muso, Nè su lontano a gir sotto la mola; Ma pur lo tenne in mandra la speranza-Ch'avea di trarla ancor di quella stanza.

La sera, quando a la spelonca mena Il gregge l'orco, e noi fuggiri sente, E ch' ha da rimaner privo di cena: Chiama Lucina d'ogni mal nocente, E la condanna a flar sempre in catena A lo scoperto in sul saflo eminente. Vedela il re per sua cagion patire, E fi diffrugge, e sol non può morire.

Mattina e sera l'infelice amante La può veder come s'affligga e piagna; Che le va mifto fra le capre avante, Torni a la stalla o torni a la campagna. Ella con viso mesto e supplicante Gli accenna che per Dio non vi rimagna; Perchè vi sta a gran rischio de la vita, Nè però a lei può dare alcuna aita.

# LXII.

Così la moglie ancor de l' orco priega Il re che se ne vada; ma non giova; Che d'andar mai senza Lucina niega, E sempre più coftante si rittova. In questa servitute, in che lo lega Pietade e amor, stette con lunga prova Tanto, ch' a capitar venne a quel sasso Il figlio d'Agricane e'l re Gradasso;

# LXIII.

Dove con loro audacia tanto fenno.
Che liberaron la bella Lucina;
Benchè vi fu ventura più che senno;
E la portar correndo a la marina,
E al padre suo che quivi era la denno;
E quefto fu ne l'ora mattutina,
Che Norandin con l'altro gregge flava
A ruminar ne la montana cava.

# LXIV.

Ma poi che l giorno aperta fu la sbarra, E seppe il re la donna effer parita; Che la moglie de l'orco glie lo narra, E come appunto era la cosa gita; Grazie a Dio rende, e con voto n'inarra, Ch'effendo fuor di tal miseria uscita, Faccia che giunga onde per arme possa, Per prieghi o per tesoro esser iscossa.

# LXV.

Pien di letizia va con l'altra schiera Del fimo gregge, e viene ai verdi paschi; E quivi aspetta fin ch'a l'ombra nera Il mostro per dormir ne l'erba caschi. Poi ne vien tutto il giorno e tutta sera; E al fin ficur che l'orco non lo intaschi, Sopra un navilio monta in Satalía, E son tre mesi ch'arrivò in Sorsa.

LXVI.

In Rodi, in Cipro e per città e castellà
E d'Africa e d'Egitto e di Turchia
Il re cercar fe' di Lucina bella,
Nè fin l'altr' jeri aver ne potè spia.
L'altr' jer n'ebbe dal suocero novella,
Che seco l'avea salva in Nicosa;
Da poi che molti dl vento crudele
Era stato contrario a le sue vele.

# LXVII.

Per allegrezza de la buona nuova Prepara il nostro re la ricca festa; E vuol ch' ad ogni quarta luna nuova Una se n'abbia a far simile a questa; Che la memoria rinfrescar gli giova Dei quattro mesi che in irsuta vesta Fu tra il gregge de l'orco; e un giorno, quale Sara dimane, uscì di canto male.

# LXVIII.

Questo ch'io v' ho narrato, in parte vidi, In parte udii da chi trovossi al tutto; Dal re vi dico, che calende ed idi Vi stette fin che volse in riso il lutto: E se n' udite mai sar altri gridi, Direte a chi gli sa che mal n'è instrutto. Il gentiluomo in tal modo a Grisone De la sessa propositi al cagione.

LXIX.

Un gran pezzo di notte si dispensa Dai cavalieri in tal ragionamento; E conchiudon ch'amore e pietà immensa Mostrò quel re con grande esperimento. Andaron, poi che si levar da mensa, Ove ebbon grato e buono alloggiamento. Nel seguente mattin sereno e chiaro, Al suon de l'allegrezze si destaro.

Vanno scorrendo timpani e trombette, E ragunano in piazza la cittade. Or poi che di cavalli e di carrette, E rimbombar di gridi odon le strade; Grison le lucide arme si rimette, Che son di quelle che si trovan rade; Che l'avea impenetrabili e incantate La sata bianca di sua man temprate.

# . LXXI.

Quel d'Antiochia, più d'ogni altro vile, Armossi seco, e compagnia gli tenne. Preparate avea lor l'oste gentile Nerbose lance, e salde e grosse antenne : E del suo parentado non umile Compagnia tolta, seco in piazza venne; E scudieri a cavallo, e alcuni a piede A tai servigi attissimi lor diede.

#### LXXII.

Giunsero in piazza, e trassonsi in disparte, Ne pel campo curar' far di se mostra, Per veder meglio il bel popol di Marte, Ch'ad uno o a due o a tre veniano in giostra. Chi con colori accompagnati ad arte, Letizia o doglia a la sua donna mostra; Chi nel cimier, chi nel dipinto scudo Disegna amor se l'ha benigno o crudo. LXXIII.

I Soriani in quel tempo aveano usanza D'armarsi a questa guisa di Ponente: Forse ve gl' inducea la vicinanza Che de'Franceschi avean continuamente, Che quivi allor reggean la sacra stanza Dove in carne abitò Dio onnipotente; Ch'ora i superbi e i miseri Cristiani Con biasmo lor lasciano in man de'cani.

#### LXXIV.

Dove abbassar dovrebbono la lancia la naugumento de la santa fede, Tra lor si dan nel petto e ne la pancia A destruzion del poco che si crede.
Voi, gente Ispana, e voi, gente di Francia, Volgete altrove, e voi, Svizzeri, il piede, E voi, Tedeschi, a far più degno acquisto; Che quanto qui cercate è già di Cristo.

# LXXV. Se Cristianissimi esser voi volete.

E voi altri Cattolici nomati,
Perchè di Crifto gli uomini uccidete?
Perchè de' beni lor son dispogliati?
Perchè Gerusalem non riavete,
Che tolta è ftata a voi da'rinnegati?
Perchè Coftantinopoli, e del mondo
La miglior parte occupa il Turco immondo?.
LXXVI.

Non hai tu, Spagna, l'Africa vicina, Che t'ha via più di quella Italia offesa? E pur per dar travaglio a la meschina, Lasci la prima tua si bella impresa. Oh d'ogni vizio fetida sentina! Dormi, Italia imbriaca; e non ti pesa Ch'ora di quella gente ora di quella Che già serva ti fu, sei fatta ancella!

# LXXVII.

Se'l dubbio di morir ne le tue tane, Svizzer, di fame, in Lombardia ti guida, E tra noi cerchi o chi ti dia del pane, O per uscir d'inopia chi t'uccida; Le ricchezze del Turco hai non lontane: Caccial d'Europa, o almen di Grecia snida. Così potrai o dal digiuno tratti, O cader con più merto in quelle parti.

# LXXVIII.

Quel ch'a te dico, io dico al tuo vicino Tedesco ancor: là le ricchezze sono, Che vi portò da Roma Coftantino: Portonne il meglio, e fe'del refto dono. Pattolo ed Ermo, onde si trae l'or fino, Migdonia e Lidia, e quel pases buono Per tante laudi, in tante iltorie noto, Non è, s'andar vi vuoi, troppo remoto.

# LXXIX.

Tu, gran Leone, a cui premon le terga De le chiavi del ciel le gravi some, Non lasciar che nel sonno fi sommerga Italia, se la man l'hai ne le chiome. Tu sei pastore; e Dio t'ha quella verga Data a portare, e scelto il fiero nome, Perchè tu ruggi e che le braccia stenda, Si che dai lupi il gregge tuo disenda.

#### LXXX.

Ma d'un parlar ne l'altro ove son ito Si lungi dal cammin ch'io facev' ora? Non lo credo però si aver smarrito, Ch'io non lo sappia ritrovare ancora. Io dicea ch'in Soria fi tenea il rito D'armarfi che i Franceschi aveano allora; Si che bella in Damasco era la piazza Di gente armata d'elmo e di corazza.

LXXXI.

Le vaghe donne gettano dai paichi Sopra i gioftranti fior' vermigli e gialli, Mentre effi fanno a suon de gli oricalchi Levare a salti, ed aggirar cavalli. Ciascuno o bene o mal ch'egli cavalchi, Vuol far quivi vederfi, e sprona e dalli; Di ch'altri ne riporta pregio e lode, Move altri a riso, e gridar dietro s'ode.

LXXXII.

De la giostra era il prezzo un' armatura Che siu donata al re pochi di innante, Che su la strada ritrovò a ventura Ritornando d'Armenia un mercatante. Il re di nobilissima testura La sopravveste a l'arme aggiunse, e tante Perle vi pose intorno e gemme ed oro, Che la fece valer molto tesoro.

# LXXXIII.

Se conosciute il re quell'arme avesse, Care avute l'avria sopra ogni arnese; Në in premio de la giosstra l'avria messe, Come che liberal fosse e cortese. Lungo saria chi raccontar volesse Chi l'avea el sprezzate e vilipese, Che n mezzo de la strada le lasciasse Preda a chiunque o innanzi o indietro andasse. LXXXIV.

Di questo ho da contarvi più di sotto: Or dirò di Grison ch'a la sua giunta Un pajo e più di lance trovò rotto, Menato più d'un taglio e d'una punta. Dei più cari e più sidi al re sur otto, Che quivi insieme avean lega congiunta, Giovani in arme pratichi ed industri, Tutti o signori o di famiglie illustri.

LXXXV.

Quei rispondean ne la sbarrata piazza
Per un di ad uno ad uno a tutto I mondo,
Pria con la lancia, e poi con spada o mazza,
Fin ch'al re di guardargli era giocondo;
E si foravan spesso la corazza.
Per gioco in somma qui facean secondo
Fan li nimici capitali, eccetto
Che potea il re partirgli a suo diletto.

LXXXVI.

Quel d'Antiochia, un uom senza ragione, Che Martano il codardo nominosse, Come se de la forza di Grifone, Poi ch'era seco, partecipe fosse, Audace entrò nel marziale agone, E poi da canto ad aspettar fermosse, Sin che finisse una battaglia siera Che tra due cavalier cominciata era

#### LXXXVII!

Il fignor di Scleucia, di quegli uno Ch' a sostener l'impresa aveann totto, Combattendo in quel tempo con Ombruno, Lo ferl d'una punta in mezzo'l volto, Sì che l'uccise: e pietà n'ebbe ggunno. Perchè buon cavalier lo tenean molto; Ed oltre la bontade, il più cortese Non era stato in tutto quel paese.

LXXXVIII.

Veduto ciò Martano, ebbe paura Che parimente a se mon avvenisse; E ritornando ne la sua natura, A pensar cominciò come suggisse. Grison che gli era appresso e n'avea cura, Lo spinse pur poi, ch'assai sece e disse, Contra un gentil guerrier che s'era mosso. Come si spinge il cane al lupo addosso;

#### LXXXIX.

Che dieci passi gli va dietro o venti; E poi si ferma, ed abbajando guarda Come digrigni i minacciosi denti, Come ne gli occhi orribil foco gli arda. Quivi, ov erano i principi presenti, E fanta gente nobile e gagliarda, Fuggi l'incontro il timido Martano, E torse'l freno e'l capo a destra mano.

Pur la colpa potea dar' al cavallo, Chi di scusarlo avesse tolto il peso; Ma con la spada poi fe' sì gran fallo, Che non l'avria Demostene difeso. Di carta armato par, non di metallo, Sì teme da ogni colpo essere osseso... Fuggefi al fine, e gli ordini disturba, Ridendo intorno a lui tutta la turba. XCI.

Il batter de le mani, il grido intorno Se gli levò del popolazzo tutto. Come lupo cacciato fe' ritorno Martano in molta fretta al suo ridutto. Resta Grisone, e gli par de lo scorno Del suo compagno esser macchiato e brutto. Ester vorrebbe stato in mezzo il foco Più tosto che troyarsi in questo loco.

#### XCII.

Arde nel core, e fuor nel viso avvampa, Come fia tutta sua quella vergogna; Perchè l'opere sue di quella stampa Vedere aspetta il popolo ed agogna; Si che rifulga chiara più che lampa Sua virtù questa volta gli bisogna; Ch' un'oncia un dito sol d'error che faccia, Per la mala impression parrà sei braccia.

Già la lancia avea tolta su la coscia Grifon, ch' errare in arme era poco uso: Spinse il cavallo a tutta briglia, e poscia Ch' alquanto andato fu, la mise in suso, E portò nel ferire estrema angoscia Al baron di Sidonia ch' andò giuso. Ognun maravigliando in piè si leva; Che'l contrario di ciò tutto attendeva. XCIV.

Torno Grifon con la medesma antenna. Ch'intiera e ferma ricovrata avea, Ed in tre pezzi la ruppe a la penna De lo scudo al fignor di Lodicea. Quel per cader tre volte e quattro accenna, Che tutto steso a la groppa giacea; Pur rilevato al fin la spada strinse, Volto il cavallo, e ver Grison si spinse.

#### XCV.

Grifon che'l vede in sella, e che non bafta Si fiero incontro perchè a terra vada, Dicea fisa se: quel che non pote l'afta, In cinque colpi o'n sei farà la spada. E su la tempia subito l'attafta D'un dritto tal, che par che dal ciel cada; E un altro gli accompagna, e un altro appreffo, Tanto che l'ha flordito e in terra mello.

XCVI.

Quivi erano d'Apamia due germani, Soliti in giofitra rimaner di sopra, Tirfi e Corimbo: ed ambo per le mani Del figlio d'Olivier cader sozzopra. L'uno gli arcion' lascia a lo scontro vani Con l'altro melfa fu la spada in opra. Già per comun giudicio fi tien certo, Che di coftui fia de la giofita il merto. XCVII.

Ne la lizza era entrato Salinterno, Gran diodaro, e maliscalco regio, E che di tutto 'l regno avea il governo, E di sua mano era guerriero egregio. Coftui sdegnoso ch' un guerriero esterno Debba portar di quella giostra il pregio, Piglia una lancia, e verso Grison grida, E molto minacciandogli lo ssida.

#### XCVIII.

Ma quel con un lancion gli sa risposta, Ch'avea per lo miglior fra diece eletto; E per non sa rerror, lo scudo apposta, E via lo passa, e la corrazza e 'l petto. Passa il ferro crudel tra costa e costa, E suor pel tergo un palmo esce di netto. Il colpo, eccetto al re, su a tutti caro; Ch'ognun odiava Salinterno avaro.

XCIX.

Grifone appresso a questi in terra getta
Due di Damasco, Ermosslo e Carmondo;
La milizia del re dal primo è retta,
Del mar grande ammiraglio è quel secondo.
Lascia a lo scontro l'un la sella in fretta,
Addosso a l'altro fi riversa il pondo
Del rio destrier, che sostener non puote
L'alto valor con che Grifon percuote.

Il fignor di Seleucia ancor reftava,
Miglior guerrier di tutti gli altri sette;
E ben la sua posianza accompagnava
Con destrier buono e con arme persette.
Dove de l'elmo la vista si chiava,
L'asta a lo scontro l'uno e l'altro mette;
Pur Grison maggior colpo al. Pagan diede,
Che lo se statseggiar dal manco piede.

CI.

Gittaro i tronchi, e si tornaro addosso Pieni di molto ardir coi brandi ignudi. Fu il Pagan prima da Grison percosso. D'un colpo che spezzato avria gl'incudi. Con quel sender si vide e serro ed osso D'un ch'eletto s' avea tra mille scudi; E se non era doppio e sin l'arnese; Feria la cossia ove cadendo seese.

CII.

Ferl quel di Seleucia a la visiera
Grisone a un tempo; e su quel colpo tanto,
Che. l'avtia aperta e rotta, se non era
Fatta come l'altr'arme per incanto.
Gli è un perder tempo, che l' Pagan più sera;
Così son l'arme dure in ogni canto;
E in più parti Grison già sessa e rotta
Ha l'armadura a lui, ne perde botta.

CIII.

Ognun potea veder quanto di sotto Il fignor di Seleucia era a Grifone:
E se partir non li fa il ré di botto,
Quel che sta peggio la vita vi pone.
Fe' Norandino a la sua guardia motto
Ch'entrasse a diffaccar l'aspra tenzone.
Quindi fu l'uno, e quindi l'altro tratto:
E fu lodato il re di si buon atto.

Orl. furiofo . T. II.

#### CIV.

Gli otto che dianzi avean col mondo impresa, E non pottuta durar poi contra uno, Avendo mal la parte lor difesa, Usciri eran del campo ad uno ad uno. Gli altri ch' eran venuti a lor-contesa, Quivi refira senza contrafto aleuno, Avendo lor Grifon sola interrotto Quel che tutti effi avean da far controtto;

E durò quella festa così poco, Ch' in men d' un' ora il tutto fatto s' era. Ma Norandin per far più lungo il gioco, E per continuarlo insino a sera, Dal palco scese, e se sgombrare il loco, E poi divise in due la grossi schiera; Indi secondo il sangue e la lor prova Gli ando accoppiando, e se una giostra nova. CVI.

Grifone intanto avea fatto ritorno
A la sua stanza pien d'ira e di rabbia;
E più gli preme di Martan lo scorno,
Che non giova l'onor ch' eslo vinto abbia.
Quindi per tor l'obbrohio ch' avea intorno,
Martano adopra le mendaci labbia;
E l'astura e bugiarda meretrice,
Come meglio sapea, gli era ajutrice.

#### CVII.

O sì o no che l giovan gli credesse, Pur la scusa accertò come discreto: E pel suo meglio allora allora elesse Quindi levarsi tacito e secreto, Per tema che se'l popolo vedesse Matrano comparir, non stesse cheto. Così per una via nascosa e corta Usciro al cammin lor fuor de la porta. CVIII.

Grifone, o ch'egli o che'l cavallo fosse Stanco, o gravasse il sonno pur le ciglia, Al primo albergo che trovar', firmosse, Che non erano andati oltre a due miglia. Si trasse l'elmo, e tutto disamosse, E trar fece a' cavalli e sella e briglia; E poi serrossi in camera soletto, E nudo per dormire entro nel letto. CIX.

Non ebbe così tofto il capo basso, Che chiuse gli occhi; e fu dal sonno oppresso Così profondamente, che mai tasso, Nè ghiro mai s'addormento quan' esso. Martano intanto ed Origille a' spasso Entraro in un giardin ch'era il presso, Ed un inganno ordir', che fu il più fitano Che mai cadesse in sentimento unanno.

#### CX.

Martano disegnò torre il defriero, lo I panni e l'arme che Grifon s'ha tratte, l' E andare innanzi al re pel cavaliero Che tante prove avea gioftrando fatte. L'effetto ne segui, fatto il penfiero: l'Tolle il defrier più candido che latte, Scudo cimiero ed arme e sopravvefte, E tutte di Grifon l'insegne vefte.

CXL

Con gli scudieri e con la donna dove
Era il popolo ancora in piazza venne;
E giunse a tempo che finian le prove
Di girar spade, e di arreftare antenne.
Comanda il re che il cavalire fi trove,
Che per cimiero avea le bianche penne,
Bianche le vesti, e bianco il corridore,
Che I nome non sapea del vincitore.
CXII.

Colui ch'indosso il non suo cuojo avena, Gome l'afino già quel del leone, Chiamato se n'andò, come attendeva, A Norandino in loco di Grifone. Quel re cortese incontro se gli leva, L'abbraccia e bacia, e allato se lo pone

## CXIII.

E fa gridarlo al suon de gli oricalchi ?
Vincitor de la gioffra di quel giorno.
L'alta voce ne va per tutti i palchi,
Che 'l nome indegno udir fa d'ogn' intorno.
Seco il rè vuol ch' a par a par cavalchi,
Quando al palazzo suo poi fa ritorno;
E di sua grazia tanto gli comparte,
Che bafteria se fosse Ercole o Marte.

#### CAIV.

Bello ed ornato alloggiamento dielli:
In corte, ed onorar fece con lui
Origille anco; e nobili donzelli
Mandò con essa, e cavalieri fui
Ma tempo è ch'anco di Grifon favelli,
Il qual ne dal compagno ne d'altrui
Temendo inganno addormentato s'era,
Nè mai fi risvegliò fin a la 'sera.

CXV.

Poi che fu desto, e che de l'ora tarda S'accorse, uscl di camera con fretta, Dove il falso cognato e la bugiarda Origille lasciò con l'altra setta; E quando non li trova, e che riguarda Non v'esfer l'arme nè i panni, sospetta; Ma il veder poi più sospettoso il fece L'insegne del compagno in quella vece.

#### CXVI.

Sopravvien l'oste, e di colui, l'informa; Che già gran pezzo di bianch' arme adorno Con la donna e col resto de la torma.

Avea ne la città stato ritorno.

Trova Grisone a poco a poco l'orma
Ch' ascosa gli avea amor sin a quel giorno; E con suo gran dolor vede esse quello.

Adulter d' Origille; e non fratello.

CXVII

Di sua sciocchezza indarno ora fi duole r. Ch'avendo il ver dal peregrino udito , Lasciato mutar a' abbia a le parole Di chi l'avea più volte già tradito . Vendicar fi potea nè seppe: or vuole L' inimico punir che gli è fuggiro: Ed è costretto con troppo gran fallo A tor di quel vii uom l'arme e'l cavallo . CXVIII.

Eragli meglio andar sena arme e nado, Che porfi indoffo la corazza indegna, O ch' imbracciar l'abominato scudo, O por su l'elmo la beffata inasgna: Ma per seguir la meretrice e'l drudo, Ragione in lui pari al difio non regna. A tempo venne a la città, ch'ancora Il giorno avea quasi di vivo un'ora.

#### CXIX.

Presso a la porta ove Grison venia;
Siede a finistra un splendido castello,
Che più che forte e ch'a guerre atto sia,
Di ricche stanze è accomodato e bello ...
I re i signori i primi di Sorsa
Con alte donne in un gentil drappello
Colebravano quivi in loggia amensa
La real sontuosa e lieta cena.

#### CXX.

La bella loggia sopra I muro usciva
Con l'alta Rocca fuor de la cittade;
E lungo tratto di lontan scopriva.
I larghi campi e le diverse firade.
Or che Grifon verso la porta æriva
Con quell'arme d'obbrobrio e di viltade,
Fu con non troppa avventurosa sorte
Dal re yeduto, e da tutta la corte;

## CXXI.

E riputato quel di ch'avea insegna,
Mosse le donne e i cavalieri a tiso.

11 vil Martano, come quel che regna
In gran favor, dopo l' re è l' primo assiso,
E presso a lui la donna di se degna;
Dai quali Norandin con lieto viso
Volse sapre chi fosse quel codardo
Che così avea ai suo onor poco riguardo;

## , 216 ORLANDO FURIOSO.

#### CXXII.

Che dopo una si trifta e brutta prova;
Con tanta fronte or gli tornava innante.
Diega: questa mi par cosa affai nuova,
Ch' essente voi guerrier degno e prestante.
Costui compagno abbiate, che non trova
Di viltà-pari in terra di Levante.
Il fate forse per mostrar maggiore
Per tal contrario il vostro alto valore?

CXXIII.

Ma bent vi giuro per gli eterni Dei, Che se non fosse ch' io riguardo a vui, La pubblica, ignominia gli farei, Ch' io soglio fare a gli altri pari a lui. Perpetua ricordanaa gli darei, Come ognor 'di vilta nimico, fui. Ma sappia, se impunito se ne parte, Grado a voi che I menaste in questa parte. CXXIV.

Coluir che fu di tutti i vizi il vaso, Rispose: alto fignor; dir non sapria Chi fia coftui ; ch' io l' ho trovato a caso Venendo d' Antiochia in su la via. Il suo sembiante m' avea persuaso Che fosse degno di mia compagnia; Ch' intesa non n' avea prova nè vista, Se non quella che fece oggi assi trista.

#### CXXV.

La qual mi spiacque sì, che restò poco,
Che per punir l'estrema sua viltade,
Non gli facessi allora allora un gioco,
Che non toccasse più lance nè spade;
Ma ebbi, più, ch' a lui, rispetto al loco,
L'estrema a vostra macstade.
Nè per me voglio che gli sia guadagno
L'essemi stato un giorno o due compagno;
CXXVI.

Di che contaminato anco esser parme, E sopra il cor mi sarà eterno peso, Se con vergogna del messiere de l'arme Io lo vedrò da noi partire illeso.

E meglio che lasciarlo, satisfarme
Potrete, se sarà da un merlo impeso;

E sia lodevol' opra e signorile,
Perchè sia esempio e specchio ad ogni vile.

CXXVII.

Al detto suo Martano Origille ave,
Sena accennar, confermatrice prefta.
Non son, rispose il re, l'opre si prave,
Ch'al mio parer v'abbia d'andar la testa.
Voglio per pena del peccato grave,
Che sol rinnovi al popolo la festa.
E tosto a un suo baron che se venire,
Impose quanto avesse ad sseguire.

## AIS ORLANDO FURIOSO.

#### CXXVIII.

Quel baron molti armati seco tolse; Ed a la porta de la Terra scese; E quivi con filenzio li raccolse; E la venuta di Grifone attese; E ne l'entrar si d'improvviso il colse; Che fra due ponti a salvamento il prese; E lo ritenne con beffe e con scorno In una scura ftanza infin al giorno.

## CXXIX.

Il sole appena avea il dorato crine
Tolto di grembo a la nutrice antica,
E cominciava da le piagge alpine
A cacciar l'ombre, e far la cima aprica;
Quando temendo il vil Martan ch' al fine ::
Grifone ardito la sua causa dica,
E ritorni la colpa ond'era uscita,
Tolse licenza, e fece indi partita,

## CXXX

Trovando idonea scusa al priego regio,
Che non stia a lo spettacolo ordinato.
Altri doni gli avea fatto col pregio
De la non sua vittoria 'l fignor grato;
E sopra tutto un ampio privilegio,
Dov'era d'alti onori al sommo ornato.
Lasciamlo andar; ch' io vi prometto certo,
Che la mercede avrà secondo il merto.

### .. CXXXI.

Fu Grifon tratto a gran vergogha in piazza, Quando più fi trovò piena di gente. Gli avean levato l'elmo e la corazza, E lasciato in farsetto affai vilmente: E come il conducessero a la mazza, Pofto l'avean sopra un carro eminente, Che lento lento tiravan due vacche Da lunga fame attenuate e fiacche.

#### CXXXII.

Veniah d'intorno a la ignobil quadriga Vecchie sfacciate, e disoneste putte, Di che n'era una, ed or un'altra auriga, E con gran biasmo lo mordeano tutte. Lo poneano i fanciulli in maggior briga: Che oltre le parole infami e brutte, L'avrian coi sassi infano a morte effeso, Se dai più saggi non era difeso.

L'arme che del suo male erano state Cagion, che di lui fer non vero indicio, Da la coda del carro strascinate,. Patian nel fango debito supplicio. Le rote innanzi a un tribunal fermate, Gli sero udir de l'altrui malescio La sua ignominia, che'n su gli occhi detta

Gli fu, gridando un pubblico trombetta.

## 1220 ORL FURIOSO . CANTO XVII.

#### CXXXIV.

Lo levar quindi, e lo mostrar per tutto Dinanzi a templi ad officine e a case; love alcun nome scellerato e brutto, Che non gli fosse detto, non rimase. Fuor de la Terra a l'ultimo condutto Fu da la tutba, che si persuase Bandirlo, e cacciare indi a suon di busse; Non conoscendo ben chi egli si susse.

### .CXXXV.

Si tosto appena gli sferraro i pindi, E liberargli l'una e l'altra mano; Che tor-lo scudo, ed impugnar gli vedi La spada, che rigo gran pezzo il piano. Non ebbe contra se lance nè spiedi; Che senz' arme venia il popolo insano. Ne l'altro Canto differisco il resto, Che tempo è ormai, signor, di finir questo.

Fine del Canto decimofestimo.



Medoro ando piangendo al signor caro,

Trl fir.

# ORLANDO FURIOSO.

## CANTO DECIMOTTAVO.

Magnanimo fignore, ogni vostro atto
Ho sempre con ragion laudato, e laudo;
Benchè col sozzo stil duro e mal atto
Gran parte de la gloria vi defraudo;
Ma più de l'altre una virtù m' ha tratto,
A cui col core e con la lingua applaudo;
Che s'ognun trova in voi ben grata udienza,
Non vi trova però facil credenza.

II.

Spesso in difesa del biasmato assente Indur vi sento una ed un'altra scusa; O riserbargia almen, sin che presente Sua causa dica, l'altra orecchia chiusa; E sempre, prima che dannar la gente; Vederla in faccia, e udir la ragion ch'usa: Differir, anco e giorni e mesi ed anni, Prima che giudicar ne gli altrui danni.

Se Norandino il 'fimil fatto avelle, Fatto a Grifon non avria quel che fece. A voi utile e onor sempre succelle: Denigro sua fama egli più che pece. Per lui sue genti a morte futon melle: Che fe Grifone in diece tagli, e in diece Punte che tralle pien d'ira e bizzatro, Che trenta ne cascaro apprello al carro.

Van gli altri in rotta ove il timor li caccia; Chi qua chi là pei campi e per le fitrade; E chi d'entrar ne la città procaccia; E l'un su l'altro ne la porta cade. Grifon non fa parole, e non minaccia; Ma lasciando lontana ogni pietade, Mena tra il vulgo inerne il ferro intorno, E gran vendetta fa d'ogni suo scorno. Di quei che primi giunsero a la porta, Che le piante a levarsi ebbono pronte, Parte, al bisogno suo molto più accorra, Che de gli amici, alzò subito il ponte: Piangendo parte, o con la faccia smorra Fuggendo andò senza mai vociger fronte; E ne la Terra per tutte le bande Levò grido e tunulto e rumor grande.

Grifon gagliardo due ne piglia in quella Ch'il ponte si levò per lor sciagura. Sparge de l'uno al campo le cervella, Che lo percote ad una cote dura; Prende l'altro nel petto, e l'arrandella In mezzo a la città sop ra le mura. Scorse per l'ossa a' terrazzani il gelo, Quando vider colui venir dal cielo. VII.

Fur molti che temer' che'l fier Grifone
Sopra le mura avesse preso un salto.
Non vi sarebbe più confusone,
S'a Damasco il soldan desse l'assalto.
Un moyer d'arme, un correr di persone,
E di talacimanni un gridar d'alto,
E di tamburi un suon misto e di trombe
Il mondo assorba, e'l ciel par ne rimbombe.

### VIII.

Ma voglio a un altra volta differire
A raccontar ciò che di questo avvenne.
Del buon re Carlo mi convien seguire,
Che contra Rodomonte in fretta venne,
Il qual le genti gli facca morire.
Io vi diffi ch' al re compagnia tenne
Il gran Danese e Namo ed Oliviero,
E Avino e Avolio e Ottone e Berlinghiero.

Otto scontri di lance che da forza Di tali otto guerrier' caeciati foro, l' Sostenne a un tempo la scagliosa scorza, Di ch'avea armato il petto il crudo Moro; Come legno fi drizza, poi che l'orza Lenta il nocchier, che crescer sente il Coro; Così prefto rizzossi Rodomonte Dai colpi che gittar doveano un monte.

Guido, Ranier, Riccardo, Salomone, Ganellon tradiror, Turpin fedele, Angiolieri, Angiolino, Ughetto, Ivone, Marco e Matteo dal pian di san Michele, E gli otto di che dianzi fei menzione, Son tutti intorno al Saracin crudele, Arimanno e Odoardo d'Inghilterra, Ch'entrati eran pur dianzi ne la Terra, Non così freme in su lo scoglio alpino Di ben fondata Rocca alta parete, Quando il furor di borea e di garbino Svelle dai monti il fraffino e l'abete; Come freme d'orgoglio il Saracino, Di sdegno acceso e di sanguigna sete; E come a un tempo è il tuono e la saetta; Così l'ira de l'empio e la vendetta.

XII.

Mena a la testa a quel che gli è più presso. Ch'egli è il misero Ughetto di Dordona:
Lo pone in terra insino ai denti festo, Come che l'elmo era di tempra buona.
Percosso fit tutto in un tempo anch'esso pa molti colpi in tutta la persona;
Ma non gli fan più ch'a l'incude l'ago;
Si duro intorno hà lo seaglioso drago.
XIII.

Furo tutti i ripar', fu la cittade
D'intorno intorno abbandonata tutta;.
Che la gente a la piazza, dove accade
Maggior bisogno, Carlo avea ridutta.
Corre a la piazza da tutte le strade
La turba, a chi il fuggir sl poco frutta.
La persona del re sl i cori accende,
Ch'ognun prend'arme, ognun animo prende.

Orl. furioso. T. II.

### XIV.

Come se dentro a ben rinchiusa gabbia D'antica leonessa usata in guerra, Perch'avenre piacere il popolo abbia, Talvolta il tauro indomito si serra: I leonein' che veggion per la sabbia Come altiero e mugghiando animoso erra, E veder si gran corna non son usi, Stanno da parte timidi e confusi;

XV.

Ma se la fiera madre a quel fi lancia,
E ne l'orecchie attacca il crudel dente,
Vogliono anch'essi insanguinar la guancia,
E vengono in soccorso arditamente;
Chi morde al tauro il dosso, e chi la pancia;
Così contra il Pagan fa quella gente;
Da tetti e da finestre e più da presso
Sopra gli piove un nembo d'arme e spesso.
XVI.

Dei cavalieri e de la fanteria
Tanta è la calca, ch'appena vi cape.
La turba che vi vien per ogni via,
V'abbonda ad or ad or spella come ape;
Che quando disarmata e nuda sia,
Più facile a tagliar, che tors o rape,
Non la potria, legata a monte a monte,
Ia venti giorni spegner Rodomonte.

## XVII.

Al Pagan che non sa come ne possa Venir a capo, ormai quel gioco incresce. Poco, per far di mille o di più rossa La terra intorno, il popolo discresce. Il fiato tuttavia più se gl'ingrossa; Sì che comprende al fin, che se non esce Or ch' ha vigore e in tutto il corpo è sano, Vorrà da tempo uscir che sarà in vano.

#### XVIII.

Rivolge gli occhi orribili, e pon mente Che d'ogn' intorno sta chiusa l'uscita; Ma con ruina d'infinita gente L'aprirà tosto, e la farà espedita. Ecco vibrando la spada tagliente Che vien quell' empio ove il furor l'invita Ad assalire il nuovo stuol britanno, Che vi trasse Odoardo ed Arimanno.

## XIX.

Chi ha vifto in piazza rompere fleccato, A cui la folta turba ondeggi intorno, — Immansueto toro accaneggiato, Stimulato e percosso tutto I giorno; Che I popol se ne fugge spaventato, Ed egli or questo or quel leva sul corno; Pensi che tale o più terribil fosse Il crudele African quando si mosse.

#### XX.

Quindici o venti ne tagliò a traverso; Altri tanti lasciò del capo tronchi, Ciascun d'un colpo sol dritto o riverso, Che viti o salci par che poti o tronchi. Tutto di sangue il fier Pagano asperso, Lasciando capi fessi e bracci monchi, E spalle e gambe ed altre membra sparte Ovunque il passo volga, al fin si patte. XI

De la piazza fi vede in guisa torre, Che non fi può notar ch'abbia paura; Ma turta volta col penfier discorre Dove fia per uscir via più ficura. Capita al fin dove la Senna corre Sotto a l'Isola e va fior de le mura. La gente d'arme e il popol fatto audace, Lo ftringe e incalza, e gir nol lascia in pace. XXII.

Qual per le selve nomadi o maffile Cacciata va la generosa belva, Ch'ancor fuggendo mostra il cor gentile, E minacciosa e lenta si rinselva: Tal Rodomonte in nessun atto vile, Da strana circondato e siera selva D'aste e di spade e di volanti dardi, Si tira al siume a passi lunghi e tardi:

#### XXIII.

E si tre volte e più l'ira il sospinse, Ch'essendone già fuor, vi tornò in mezzo; Ove di sangue la spada ritinse, E più di cento ne levò di mezzo. Ma la ragione al fin la rabbia vinse Di non far sì, ch' a Dio n' andasse il lezzo; E da la ripa per miglior configlio Si gittò a l'acqua, e uscì di gran periglio.

XXIV.

Con tutte l'arme andò per mezzo l'acque; Come s' intorno avesse tante galle. Africa, in te pare a costui non nacque, Benchè d' Anteo ti vanti e d'Anniballe. Poi che su giunto a proda, gli dispiacque Che si vide restar dopo le spalle Quella città ch'avea trascorsa tutta, E non l'avea tutta arsa nè distrutta. XXV.

E sì lo rode la superbia e l'ira, Che per tornarvi un'altra volta guarda: E di profondo cor geme e sospira, Nè vuolne uscir, che non la spiani ed a

Nè vuolne uscir, che non la spiani ed arda. Ma lungo il fiume in questa furia mira Venir chi l'odio estingue, e l'ira tarda. Chi sosse i vi sarò ben tosto udire; Ma prima un'altra cosa v'ho da dire;

#### XXVI.

Io v'ho da dir de la discordia altiera. A cui l'angel Michele avea commesso. Ch'a battaglia accendesse e a lite siera Quei che più sorti avea Agramante appresso. Uscì de srati la medesma sera. Avendo altrui l'usscio suo commesso; Lasciò la fraude a guerreggiare il loco. Fin che tornasse, e a mantenervi il soco: XXVII.

E le parve ch'andria con più possanza, Se la superbia ancor seco menasse: E perchè stavan tutte in una stanza, Non su bisogno ch'a cercar l'andasse. La superbia v'andò; ma non che sanza La sua vicaria il monaster lasciasse; Per pochi di che credea starne assente, Lasciò l'ipocrista lococenente.

## XXVIII.

L'implacabil discordia in compagnia De la superbia fi mise in cammino; E ritrovò che la medesma via Facca per gire al campo saracino L'affitta e sconsolata gelofa; E venia seco un nano picciolino, Il qual mandava Doralice bella Al re di Sarza a dar di se novella.

#### XXIX.

Quando ella venne a Mandricardo in mano (Ch' io v'ho già raccontato e come e dove) Tacitamente avea commello al nano Che ne portaffe a questo re le nove. Ella sperò che nol saprebbe in vano; Ma che far si vedria mirabil prove Per riaverla con crudel vendetta Di quel ladron che gli l'avea intercetta.

XXX.

La gelofia quel nano avea trovato; E la cagion del suo venir compresa; A camminar se gli era messa allato; Parendole aver luogo a questa impresa. A la discordia ritrovar su grato La gelofia; ma più, quando ebbe intesa La cagion del venir; che le potea Molto valere in quel che sar volea. XXXI.

D'inimiear con Rodomonte il figlio
Del re Agrican le pare aver suggetto:
Troverà a sdegnar gli altri altro configlio;
A sdegnar questi due questo è persetto.
Col nano se ne vien dove l'artiglio
Del fier Pagano avea Parigi astretto;
E capitaro a punto in su la riva,

Quando il crudel del fiume a nuoto usciva.

## E32 ORLANDO FURIOSO.

## XXXII.

Tofto che riconobbe Rodomonte
Coftui de la sua donna effer messaggio;
Estinse ogn' ira, e serenò la fronte,
E si sentì brillar dentro il coraggio.
Ogni altra cosa aspetta che gli conte
Prima ch' alcuno abbia a lei fatto oltraggio.
Va contra il nano, e lieto gli domanda:
Ch' è de la donna nossaggio e tieto gli domanda?

XXXIII.

Rispose il nano: nè più tua nè mia Donna dirò quella ch'è serva altrui. Jeri scontrammo un cavalier per via, Che ne la tolse, e la menò con lui. A quello annuncio entrò la gelofia Fredda come aspe, e da abbracciò coftui. Seguita il nano, e narragli in che guisa Un sol l'ha presa, e la sua gente uccisa. XXXIV.

L'acciajo allora la discordia prese E la pietra focaja, e picchiò un poco, E l'esca sotto la superbia stese, E su attaccato in un momento il soco; E si di questo l'anima s'accese Del Saracin, che non trovava loco. Sospira e freme con si orribil saccia, Che gli elementi e tutto il ciel minaccia.

#### XXXV.

Come la tigre, poi che in van discende Nel voto albergo, e per tutto s'aggira, E i cari figli a l' ultimo comprende Efferle tolti; avvampa di tant' ira, A tanta rabbia, a tal furor s'eftende, Che nè a monte nè a rio nè a notte mira, Nè lunga via nè grandine raffrena L'odio che dietro al predator la mena; XXXVI.

Così furendo il Saracin bizzarro Si volge al nano, e dice: or là t'invia; E non aspetta nè defirier nè carro, E non fa motto a la sua compagnia. Va con più fretta, che non va il ramarro, Quando il ciel arde a traversar la via. Destrier non ha, ma il primo tor disegna, (Sia di chi vuol) ch' ad incontrar lo vegna. XXVII.

La discordia ch' udi questo pensiero, Guardo ridendo la superbia, e disse Che volea gire a trovare un destriero Che gli apportasse altre contesse e risse; E far volea sgombrar tutto il sentiero, Ch'altro che quello in man non gli venisse; E già pensato avea dove trovarlo; Ma costei lascio, e rorno a dir di Carlo.

#### XXXVIII.

Poi ch'al partir del Saracin si estinse Carlo d'intorno il periglioso foco, Tutte le genti a l'ordine restrinse: Lascionne parte in qualche debil loco, Addosso il resto ai Saracini spinse, Per dar lor scacco, e guadagnarsi il gioco; E li mandò per ogni porta fuore Da san Germano infin a san Vittore.

#### XXXIX.

E comandò ch' a porta san Marcello,
Dov' era gran spianata di campagna,
Aspettasse l'un l'altro, e in un drappello
Si ragunasse tutta la campagna.
Quindi animando ognuno a far macello
Tal, che sempre ricordo ne rimagna;
Ai lor ordini andar fe' le bandiere,
E di battaglia dar segno a le schiere.

XL.

Il re Agramante in questo mezzo in sella, Malgrado dei Cristian', rimesso s' era; E con l'innamorato d'Isabella Facea battaglia perigliosa e siera. Col re Sobrin Lurcanio si martella: Rinaldo incontra avea tutta una schiera; E con virtude e con fortuna molta L'urta l'apre ruina e mette in volta.

### XLI.

Essendo la battaglia in questo stato, L'imperatore assasse il retroguardo Dal canto ove Marfilio avea fermato Il fior di Spagna intorno al suo stendardo. Con fanti in mezzo e cavalieri allato Re Carlo spinse il suo popol gagliardo Con tal rumor di timpani e di trombe, Che tutto Il mondo par che ne rimbombe. XLII.

Cominciavan le schiere a ritirarse De'Saracini: e si sarebbon volte Tutte a fuggir spezzate rotte e sparse, Per mai più non potere esser raccolte: Ma'l re Grandonio e Falstron comparse, Che stati in maggior briga eran più volte, E Balugante e Scrpentin seroce, E Ferraù che lor dicea a gran voce: XLIII.

Ah, dicea, valent' uomini, ah compagni, Ah fratelli, tenete il luogo voltro. I nemici furanno opra di ragni, Se non manchiamo noi del dover nostro. Guardate l'alto onor, gli ampi guadagni, Che fortuna vincendo oggi ci ha mostro; Guardate la vergogna e il danno estremo, Che, essendo vinti, a patir sempre avremo.

#### XLIV.

Tolto in quel ponto una gran lancia avea, E contra Berlinghier venne di botto, Che sopra l'Argaliffa combattea, E l'elmo ne la fronte gli avea rotto: Gittollo in terra, e con la spada rea Appreffo a lui ne fe cader forse otto. Per ogni botta almanco che differra, Cader fa sempre un cavaliero in terra.

XIV.

In altra parte ucciso avea Rinaldo
Tanti Pagan', ch' io non potrei contarli.
Dinanzi a lui non ftava ordine saldo:
Vedrefte piazza in tutto'l campo darli.
Non men Zerbin, non men Lurcanio è caldo;
Per modo fan, ch' ognun sempre ne parli.
Quefto di punta avea Balaftro ucciso,
E quello a Finadur l'elmo diviso.

## XLVI.

L'esercito d'Alzerbe avea il primiero, Che poco innanzi aver solea Tardocco; L'altro tenea sopra le squadre impero Di Zamor e di Saffi e di Marocco. Non è tra gli Africani un cavaliero, Che di lancia ferir sappia o di ftocco? Mi fi potrebbe dir: ma paflo paffo Neflun di gloria degno addietro lasso.

### XLVII.

Del re de la Zumara non si scorda
Il nobil Dardinel figlio d'Almonte,
Che con la lancia Uberto da Mirforda,
Claudio del Bosco, Elio e Dulsin dal Monte;
E con la spada Anselmo da Stansorda,
E da Londra Raimondo e Pinamonte
Getta per terra, (ed erano pur sorti)
Due storditi, un piagato, e quattro morti.
XLVIII.

Ma con tutto 'l valor che di se mostra, Non può tener si ferma la sua gente, Si ferma, ch' aspettar voglia la nostra Di numero minor, ma più valente. Ha più ragion di spada, e più di giostra, E d'ogni cosa a guerra appartenente. Fugge la gente maura e di Zumara, Di Setta di Marocco e di Canara.

## XLIX.

Ma più de gli altri fuggon quei d'Alzerbe, A cui s' oppose il nobil giovanetto; Ed or con preghi or con parole acerbe Ridur lor cerca l'animo nel petto. S' Almonte meritò ch' in voi fi serbe Di lui memoria, or ne vedrò l'effetto; lo vedrò, dicea lor, se me suo figlio Lasciar vorrete in così gran periglio.

L.

State vi prego per mia verde etade, In cui solete aver sì larga speme: Deh non vogliate andar per fil di spade, Ch' in Africa non torni di noi seme. Per tutto ne saran chiuse le ftrade, Se non andiam raccolti e firetti infieme. Troppo alto muro, e troppo larga fossa E' il monte e il mar, pria che tornar si possa.

Molto è meglio morir qui, ch'ai supplici Darfi, e a la discrezion di questi cani. State saldi per Dio, fedeli amici; Che tutti son gli altri rimedj vani. Non an di noi più vita gl'inimici, Più d' un'alma non an, più di due mani. Così dicendo il giovanetto forte Al conte d' Ottonlei diede la morte.

LII.

Il rimembrare Almonte così accese L'esercito african che fuggia prima; Che le braccia e le mani in sue difese Meglio, che rivoltar le spalle, eftima. Guglielmo da Burnich era un Inglese Maggior di tutti; e Dardinello il cima, E lo pareggia a gli altri; e appreffo tag lia Il capo ad Aramon di Cornovaglia.

#### LIII.

Morto cadea questo Aramone a valle; E v'accorse il fratel per dargli ajuto; Ma Dardinel l'aperse per le spalle Fin giù dove lo stomaco è forcuto. Poi forò il ventre a Bogio da Vergalle, E lo mandò del debito assoluto: Avea promesso a la moglier fra sei Mes, vivendo, di tornare a lei.

LIV.

Vide non lungi Dardinel gagliardo
Venir Lurcanio ch'avea in terra messo
Dorchin passato ne la gola, e Gardo
Per mezzo il capo insin ai denti fesso; E che Alteo fuggir volse, ma fu tardo,
Alteo, che amb quanto il suo core istesso; Che dietro a la collottola gli mise
Il fier Lurcanio un colpo che l'uccise.
LV.

Piglia una lancia, e va per far vendetta, Dicendo al suo Macon, s'udir lo puote, Che se morto Lurcanio in terra getta, Ne la moschea ne porrà l'arme vote. Poi traversando la campagna in fretta, Con tanta forza il fianco gli percote, Che tutto il paffa fin a l'altra banda, Ed al suoi che lo spoglino, comanda.

#### LVI.

Non è da domandarmi, se dolere Se ne dovesse Ariodante il frate; Se desasse di sua man potere Por Dardinel fra l'anime dannate. Ma nol lascian le genti adito avere, Non men de le infedel', le battezzate; Vorria pur vendicars, e con la spada Di qua di là spianando va la strada.

#### LVII.

Urta apre caccia atterra taglia e fende Qualunque lo mpedisce o gli contrafta; E Dardinel che quel defire intende, A volerlo saziar già non sovrafta; Ma la gran moltitudine contende Con quefto ancora, e i soui disegni guafta. Se i Mori uccide l'un, l'altro non manco Gli Scotti uccide e l' campo inglese e l'franco.

## LVIII.

Fortuna sempre mai la via lor tolse, Che per tutto quel di non s'accozzaro. A più famosa man serbar l' un volse: Che l' uomo il suo destin sugge di raro. Ecco Rinaldo a questa strada volse, Perch' a la vita d' un non sia riparo. Ecco Rinaldo vien: fortuna il guida Per dargli onor che Dardinello uccida.

# LIX.

Ma sia per questa volta detto assai Dei gloriosi fatti di Ponente.
Tempo è ch' io torni ove Grison lasciai, Che tutto d'ira e di disdegno ardente Facea con più timor ch' avesse mai Tumultuar la sbigottira gente.
Re Norandino a quel rumor corso era Con più di mille armati in una schiera.

#### ΙX

Re Norandin con la sua corte armata, Vedendo tutto I popolo fuggire, Venne a la porta in battaglia ordinata, E quella fece a la sua giunta aprire. Grifone intanto avendo già cacciata Da se la turba sciocca e senza ardire, La sprezzata armatura in sua difesa (Qual'ella fosse) avea di nuovo presa;

# LXI.

E presso a un tempio ben murato e sorte, Che circondato era d'un alta sosta, In capo un ponticel si fece sorte, Perche chiuderlo in mezzo alcun non possa. Ecco gridando e minacciando sorte Fuor de la porta esce una squadra grossa. L'animoso Grison non muta loco, E sa sembiante che ne tema poco.

Orl. furiofo. T. II.

#### LXII.

E poi ch' avvicinar questo drappello Si vide, andò a trovario in su la strada, E molta strage sattane e macello, (Che menava a due man sempre la spada) Ricorso avea a lo stretto ponticello, E quindi lo tenea non troppo a bada. Di nuovo usciva, e di nuovo tornava, E sempre orribil segno vi lasciava.

LXIII.

Quando di dritto, e quando di riverso Getta or pedoni or cavalieri in terra. Il popol contra lui tutto converso Più e più sempre inaspera la guerra. Teme Grifone al fin reftar sommerso, Si cresce il mar che d'ogn'intorno il serra; E ne la spalla e ne la coscia manca

E' già ferito, e pur la lena manca.

Ma la virtù ch' a' suoi spesso soccorre, Gli sa appo Norandin trovar perdono. Il re mentre al tumulto in dubbio corre, Vede che morti già tanti ne sono; Vede le piaghe che di man d' Ettorre Pareano uscite, un testimonio buono, Che dianzi esso ava satto indegnamente Vergogna a un cavalier molto eccellente.

# LXV.

Poi, come gli è più presso, e vede in fronte Quel che la gente a morte gli ha condutta, E. fattosene avanti orribil monte, E di quel sangue il sosso e l'acqua brutta; E di è avviso di veder proprio sul ponte Orazio sol contra Toscana tutta; E per suo onore, e perchè glie n'increbbe, Ritrasse i suoi, nè gran fatica v'ebbe; LXVI.

Ed alzando la man nuda e senz' arme, Antico segno di tregua o di pace, Disse a Grifon: non so, se non chiamarme D aver il torto, e dir che mi dispiace: Ma il mio poco giudicio, e lo infligarme Altrui, cadere in tanto error mi face. Quel che di far io mi credea al più vile Guerrier del mondo, ho fatto al più gentile.

LXVII.

E se bene a l'ingiuria ed a quell'onta Ch'oggi fatta ti fu per ignoranza, L'onor che ti fai qui s'adegua e sconta, O, per più vero dir, supera e avanza; La satisfazion ci sarà pronta A tutto mio sapere e mia possanza, Quando io conosca di poter far quella Per oro per cittadi o per castella.

#### LXVIII.

Chiedimi la metà di questo regno; Ch'io son per fartene oggi possellore; Che l'alta tua virtù non ti fa degno Di questo sol, ma ch'io ti doni il core; E la tua mano in questo mezzo, pegno Di fe mi dona e di perpetuo amore. Così dicendo, da cavallo scese, E ver Grifon la destra mano stese.

#### LXIX.

Grifon vedendo il re fatto benigno
Venirgli per gittar le braccia al collo,
Lasciò la spada e l'animo maligno.
E sotto l'anche, ed umile abbracciollo.
Lo vide il re di due piaghe sanguigno,
E tofto fe' venir chi medicollo:
Indi portar ne la cittade adagio,
E riposar nel suo real palagio:

# LXX.

Dove ferito alquanti giorni, innante Che fi potelle armar, fece soggiorno. Che di Colorio lui: ch' al suo frate Aquilante, Ed ad Aftolfo in Paleftina torno: Che di Grifon, poi che lasciò le sante Mura, cercare an fatto più d'un giorno In tutti: lochi in Solima devoti, E in molti ancor de la città remoti.

### LXXI.

Or nè l'uno nè l'altro è sì indovino, Che di Grifon possa saper che sia; Ma venne lor quel greco peregrino Nel ragionare a caso a darne spia, Dicendo ch'Origille avea il cammino Verso Antiochia preso di Soria, D'un nuovo drudo ch' era di quel loco, Di subito arsa e d' improvviso foco.

LXXII.

Dimandogli Aquilante, se di questo Così notizia avea data a Grisone; E come l' affermò, s' avvisò il resto, Perchè fosse partiro, e la cagione. Ch' Origille ha seguito è manisesto In Antiochia, con intenzione Di levarla di man del suo rivale Con gran vendetta e memorabil male.

# LXXIII.

Non tollerò Aquilante che 'l fratello Solo e senz' ello a quell' impresa andaffe; E prese l'arme e venne dietro a quello; Ma prima prego il Duca che tardaffe L' andata in Francia ed al paterno offello, Fin ch' ello d' Antiochia ritornaffe. Scende al Zaffo, e s' imbarca; che gli pare E più breve e miglior la via del mare.

# LXXIV.

Ebbe un oftro scilocco allor possente Tanto nel mare, e sì per lui disposto, Che la terra del Surro il dì seguente Vide, e Saffetto, un dopo l'altro tosto. Passa Baruti e il Zibelletto, e sente-Che da man manca gli è Cipro discosto. A Tortosa da Tripoli e a la Lizza, E al golfo di Lajazzo il cammin drizza.

# LXXV.

Quindi a Levante fe'il nocchier la fronte Del navilio voltar snello e veloce ; Ed a sorger n'andò sopra l'Oronte, E colse il tempo, e ne pigliò la foce. Gittar fece Aquilante in terra il ponte, E n' uscì armato sul destrier feroce; E contra il fiume il cammin dritto tenne, Tanto ch'in Antiochia se ne venne.

# LXXVI.

Di quel Martano ivi ebbe ad informarse: Ed udì ch'a Damasco se n'era ito Con Origille, ove una giostra farse Dovea solenne per reale invito. Tanto d'andargli dietro il desir l'arse, Certo che 'l suo german l'abbia seguito ; Che d' Antiochia anco quel dì fi tolle; Ma già per mar più ritornar non volle,

#### LXXVII.

Verso Lidia e Larissa il cammin piega; Resta più sopra Aleppe ricca e piena. Dio per mostrar ch'ancor di qua non niega Mercede al bene, ed al contrario pena; Martano appresso a Mamuga una lega Ad incontrarsi in Aquilante mena. Martano si facea con bella mostra Portare innanzi il pregio de la giostra. LXXVIII.

Pensò Aquilante al primo comparire, Che'l vil Martano il suo fratello fosse; Che l'ingannaron l'arme; e quel vestire Candido più che nevi ancor lo mosse ; E con quell'oh, che d'allegrezza dire Si suole, incominciò; ma poi cangiosse Tofto di faccia e di parlar, ch'appresso S'avvide meglio che non era desso. LXXIX.

Dubitò che per fraude di colei Ch'era con lui, Grifon gli avesse ucciso; E dimmi, gli gridò, tu ch'esser dei Un ladro e un traditor come n'hai viso. Onde hai quest' arme avute? onde tu sei Sul buon destrier del mio fratello assiso? Dimmi se'l mio fratello è morto o vivo? Come de l'arme e del destrier l'hai privo?

# LXXX.

Quando Origille udi l'irata voce, Addietro il palafren per fuggir volse; Ma di lei fu Aquilante più veloce, E fecela fermar, volse o non volse. Martano al minacciar tanto feroce Del cavalier che sì improvviso il colse, Pallido trema come al vento fronda, Nè sa quel che fi faccia o che risponda. LXXXI.

Grida Aquilante, e fulminar non refta, E apsada gli pon dritto a la ftrozza; E giurando minaccia che la tefta. Ad Origille e a lui rimarrà mozza, Se tutto I fatto non gli manifefta. Il mal giunto Martano alquanto ingozza, E tra se volve se può sminuire Sua grave colpa, e poi comincia a dire: LXXXII.

Sappi, fignor, che mia sorella è questa,
Nata di buona e virtuosa gente:
Benchè tentuta in vita disonesta
L'abbia Grisone obbrobriosamente:
E tale infamia essendomi molesta,
Nè per forza sentendomi possente
Di torla a si grande uom, feci disegno
D'averla per astuzia e per ingegno.

#### LXXXIII.

Tenni modo con lei, che avea desire Di ritornare a più lodata vita, Che essendosi Grison messo a dormire, Chetamente da lui sesse partita. Così sece ella; e perchè egli a seguire Non n'abbia, ed a turbar la tela ordita, Noi lo lasciammo disarmato e a piedi; E quà venuti sam come tu vedi.

LXXIV.

Poteasi dar di somma astuzia vanto, Che colui facilmente gli credea; E, fuor che'n torgli arme e destriero e quanto Tenesse di Grison, non gli nocea; Se non volea pulir sua scusa tanto, Che la facesse di menzogna rea. Buona era ogni altra parte, se non quella, Che la femmina a lui fosse sorella.

# LXXXV.

Avea Aquilante in Antiochia inteso Essergli concubina da più genti; Onde gridando di furore acceso: Falififimo ladron, tu te ne menti, Un pugno gli tirò di tanto peso, Che ne la gola gli cacciò due denti; E senza più contesa ambe le braccia Gli volge dietro, e d'una fune allaccia.

# LXXXVI.

E parimente fece ad Origille, Benche in sua scusa ella dicesse affai. Quindi li trasse per casali e ville, Nè li lasciò sin a Damasco mai; E de le miglia mille volte mille Tratti gli avrebbe con pene e con guai, Fin ch'avesse trovato il suo fratello, Per farne poi come piacesse a quello.

Fece Aquilante lor scudieri e some Seco tornare, ed in Damasco venne; E trovò di Grifon celebre il nome Per tutta la città batter le penne. Piccioli e grandi ognun sapea già come Egli era che sì ben corse l'antenne; Ed a cui tolta fu con falsa mostra Dal compagno la gloria de la giostra. LXXXVIII.

Il popol tutto al vil Martano infelto, L'uno a l'altro additandolo, discopre. Non è, diccan, non è il ribaldo quelto, Che fi fa laude con l'altrui buone opre? E la virtù di chi non è ben defto Con la sua infamia e col suo obbrobrio copre? Non è l'ingrata femmina coftei, La qual tradisce i buoni, e ajuta i rei?

#### LXXXIX.

Altri dicean: come stan bene insieme, Segnati ambi d'un marchio e d'una razza. Chi li bestemmia, chi lor dietro freme, Chi grida: impicca abbrucia squarta ammazza. La turba per veder s'urta e si preme, E corre innanzi a le strade a la piazza. Venne la nuova al re, che mostrò segno D'averla cara più ch'un altro regno.

· XC.

Senza molti scudier dietro o davante, Come ii ritrovò fi mosse in fretta, E venne ad incontrast in Aquilante, Ch' avea del suo Grison fatto vendetta: E quello onora con gentil sembiante, Seco lo 'nvita, e seco lo ricetta; Di suo consenso avendo fatto porre I due prigioni in sondo d'una torre.

XCI.

Andaro insteme ove dal letto mosso Grison non s'era poi che su ferito; Che vedendo il fratel, divenne rosso; Che ben stimò ch'avea il suo caso údito. E poi che motteggiando un poco addosso Gli andò Aquilante, misero a partiro Di dare a quelli due giusto martoro, Venuti in man de gli avversarj loro.

#### XCII.

Vuole Aquilante, vuole il re che mille Strazi ne sieno satti; ma Grisone, (Perchè non osa dir sol d'Origille) A l'uno e a l'altro vuol che si perdone. Diste assai cose, e molto ben ordille. Fugli risposto. Or per conclusone Martano è disegnato in mano al boja, Ch'abbia a scoparlo, e non però che muo ja.

### XCIII.

Legar lo fanno, e non tra' fiori e l'erba, E per tutto scopar l'altra mattina. Origille cattiva fi riserba, Fin che ritorni la bella Lucina; Al cui saggio parere o lieve o acerba Rimetton quei fignor la disciplina. Quivi flette Aquilante a ricrearfi Fin che'l fratel fu sano, e potè armarfi. XCIV.

Re Norandin, che remperato e saggio Divenuto era, dopo un tanto errore, Non potea non aver sempre il coraggio Di penitenza pieno e di dolore, D'aver fatto a colui danno ed oltraggio, Che degno di mercede era e d'onore: SI che di e notte avea il penitero intento Per farlo rimaner di se contento,

#### XCV.

E statul nel pubblico cospetto De la città di tanta ingiuria rea, Con quella maggior gloria ch'a perfetto Cavalier per un re dar si potea, Di rendergli quel premio ch' intercetto Con tanto inganno il traditor gli avea; E per ciò fe' bandir per quel paese, Che faria un'altra giostra indi ad un mese.

XCVI.

Di che apparecchio fa tanto solenne, Quanto a pompa real possibil sia. Onde la fama con veloci penne Portò la muova per tutta Soría, Ed in Fenicia e in Palestina venne, E tanto\_ch' ad Astolfo ne diè spia, Il qual col vicerè deliberosse Che quella giostra senza lor non fosse. XCVII.

Per guerrier valoroso e di gran nome La vera storia Sansonetto vanta. Gli diè battesmo Orlando; e Carlo (come V' ho detto ) a governar la Terra Santa. Astolfo con costui levò le some Per ritrovarsi ove la sama canta, Sì che d'intorno n'ha piena ogni orecchia, Ch' in Damasco la giostra s'apparecchia.

# XCVIII.

Or cavalcando per quelle contrade. Con non lunghi viaggi, agiati e lenti, Per ritrovarsi freschi a la cittade Poi di Damasco il di de' torniamenti; Scontraro in una croce di due strade Persona ch'al vestire e a' movimenti Avea sembianza d' uomo, e semmina era, Ne le battaglie a maraviglia siera.

XCIX.

La vergine Marfisa fi nomava,
Di tal valor, che con la spada in mano
Fece più volte al gran fignor di Brava
Sudar la fronte, e a quel di Mont'Albano.
E I dì e la notte armata sempre andava
Di qua di là cercando in monte e in piano
Con cavalieri erranti riscontrarfi,
Ed immortale e gloriosa farfi.

C.

Com'ella vide Aftolfo e Sansonetto Ch' appresso le venian con l' arme indo so, Prodi guerrier' le parvero a l'aspetto: Ch' erano ambedue grandi e di binon osso. E perchè di provarsi avria diletto, Per issidarli avea il destrier già mosso: Quando, affissando l'occhio più vicino, Conosciuto ebbe il Duca paladino.

# CI.

De la piacevolezza le sovvenne Del cavalier, quando al Catai seco era; E lo chiamò per nome, e non fi tenne La man nel guanto, e alzoffi la vifiera; E con gran festa ad abbracciar lo venne, Come che sopra ogni altra fosse altiera. Non men da l'altra parte riverente Fu il paladino a la donna eccellente.

#### \*\*\*

Tra lor si domandaron di lor via; E poi ch' Astolso (che prima rispose) Narrò come a Damasco se ne gía Dove le genti in arme valorose Avea invitato il re de la Soría A dimostrar lor opre virtuose; Marsisa sempre a far gran prove accesa: Voglio esser con voi, disse, a questa impresa.

Sommamente ebbe Aftolso grata questa Compagna d'arme, e così Sansonetto. Furo a Damasco il di innanzi la festa, E di fuora nel borgo ebbon ricetto; E fin a l'ora che dal sonno desta L'aurora il vecchierel già suo diletto, Quivi si riposar'con maggior agio, Che se montati fossero al palagio.

#### CIV.

E poi che I nuovo sol lucido e chiaro Per tutto sparsi ebbe i fulgenti raggi, La bella donna e i due guerrier's armaro, Mandato avendo a la città messaggi, Che come tempo fu, lor rapportaro, Che per veder spezzar frassini e faggi, Re Norandino era venuto al loco Ch'avea costituito al fiero gioco.

Senza più indugio a la città ne vanno, E per la via maestra a la gran piazza, Dove aspettando il real segno, stanno Quinci e quindi i guerrier' di buona razza. I premj che quel giorno fi daranno A chi vince, è uno stocco ed una mazza, Guerniti riccamente, e destrier, quale Sia convenevol dono a un fignor tale.

# CVI.

Avendo Norandin fermo nel core, Che, come il primo pregio, e il secondo anco, E d'ambedue le giostre il sommo onore Si debba guadagnar Grifone il bianco: Per dargli tutto quel ch' uom di valore Dovrebbe aver, ne deve far con manco : Posto con l'arme in questo ultimo pregio Ha stocco e mazza e destrier molto egregio.

## CVII.

L'arme che ne la giostra fatta dianzi Si doveano a Grison che l'attro vinse, E che usurpate avea con tristi avanzi Martano, che Grisone esser si finse; Quivi si fece il re pendere innanzi, E il ben guarnito stocco a quelle cinse, E la mazza a l'arcion del destrier messe, Perchè Grison l'an pregio e l'altro avesse. CVIII.

Ma che sua intenzione avesse effecto, Vietò quella magnanima guerriera, Che con Astolso e col buon Sansonetto In piazza novamente venuta era. Costei vedendo l'arme ch'io v'ho detto, Subito n'ebbe conoscenza vera: Però che già sue suro, e l'ebbe care Quanto si suol le cose ottime e rare; CIX.

Ben che l'avea lasciate in su la strada A quella volta che le sur d'impaccio, Quando per riaver sua buona spada Correa dietro a Brunol degno di laccio. Questa istoria non credo che m'accada Altramente narrar; però la taccio. Da me vi basti intendere a che guisa Quivi trovasse l'arme sue Marssa.

Orl furiofo . T. II.

## · CX.

Intenderete ancor, che come l'ebbe Riconosciute a manifeste note, Per altro che sia al mondo non le avrebbe Lasciate un dì di sua persona vote. Se più tenere un modo o un altro debbe Per racquistarle, ella pensar non puote: Ma vi s'accosta a un tratto, e le man stende, E senz'altro rispetto se le prende;

CXI.

E per la fretta ch'ella n'ebbe, avvenne Ch'altre ne prese, altre mandonne in terra. Il re che troppo offeso se ne tenne. Con uno squardo sol le mosse guerra ; Che'l popol che l'ingiuria non softenne, Per vendicarlo e lance e spade afferra, Non rammentando ciò ch'i giorni innanti Nocque il dar noja ai cavalieri erranti. CXII.

Ne fra vermigli fiori azzurri e gialli Vago fanciullo a la stagion novella; Nè mai si ritrovò fra suoni e balli Più volentieri ornata donna e bella ; Che fra strepito d'arme e di cavalli, E fra punte di lance e di quadrella, Dove si sparga sangue e si dia morte, Costei si trovi, oltre ogni creder forte.

#### CXIII.

Spinge il cavallo, e ne la turba sciocca
Con l'afta balla impetuosa fere:
E chi nel collo e chi nel petto imbrocca,
E fa con l'urto or questo or quel cadere:
Poi con la spada uno ed un altro tocca,
E fa qual senza capo rimanere,
E qual con rotto, e qual passato al fianco,
E qual del braccio privo o destro o manco.
CXIV.

L'ardito Afolfo e il forte Sansonetto, Chi vacan con lei vestita e piastra e maglia, Ben che non venner già per rale effetto; Pur vedendo attaccata la battaglia, Abbassan la visera de l'elmetto, E poi la lancia per quella canaglia; Ed indi van con la tagliente apada Di qua di là facendos far strada.

CXV.

I cavalier' di nazion diverse, Ch'erano per gioftrar quivi ridutti, Vedendo l'arme in tal furor converse, E gli aspettati giochi in gravi lutti; Che la cagion ch'avesse di dolerse La plebe irata, non sapeano tutti, Nè ch'al re tanta ingiutia fosse fatta; Stayan con dubbia mente e stupesatta.

### CXVI.

Di ch'altri a favorir la turba venne, Che tardi poi non se ne fu a pentire; Che tardi poi non se ne fu a pentire; Altri, a cui la città più non attenne, Che gli stranieri, accorse a dipartire; Altri più saggio in man la briglia tenne, Mirando dove questo avesse a uscire. Di quelli fu Grisone ed Aquilante, Che per vendicar l'arme andaro innante.

CXVII.

Esti yedendo il re che di veneno Avea le luci innebitate e rosse, Ed essendo da mobile instrutti a pieno De la cagion che la discordia mosse; E parendo a Grison che sua non meno, Che del re Norandin l'ingiuria fosse; S'avean le lance fatte dar con fretta, E venian fulminando a la vendetta.

Astolso d'altra parte Rabicano
Venia spronando a tutti gli altri innante
Con l'incantata lancia d'oro in mano,
Ch'al siero scontro abbatte ogni giostrante,
Ferì con essa, e lasciò steso al piano
Prima Grisone, e poi trovò Aquilante;
E de lo scudo toccò l'orlo appena,
Che lo gettò riverso in su l'arena.

CXVIII

#### CXIX.

I cavalier di pregio e di gran prova Votan le selle innanzi a Sansonetto. L'uscita de la piazza il popol trova: Il re n'arrabbia d'ira e di dispetto. Con la prima corazza e con la nova Marsia intanto e l'un e l'altro elmetto, Poi che si vide a tutti dare il tergo, Vincitrice venia verso l'albergo.

### CXX.

Aftolfo e Sansonetto non fur lenti A seguitarla, e seco ritornarfi Verso la porta, che tutte le genti Lor davan loco, ed al rastrel fermarsi. Aquilante e Grison troppo dolenti Di vedersi a un'incontro riversarsi, Tenean per gran vergogna il capo chino, Nè ardian venire innanzi a Norandino.

# CXXI.

Presi e montati ch' anno i lor cavalli, Spronano dietro a gl' inimici in fretta. Li segue il re con molti suoi vassalli Tutti pronti o a la morte o a la vendetta. La sciocca turba grida: dalli dalli; E sta lontana, e le novelle aspetta. Grisone arriva ove volgean la fronte I tre compagni, ed avean preso il ponte.

#### CXXII.

A prima giunta Aftolfo raffigura, Ch'avea quelle medefime divise. Avea il cavallo, avea quell' armatura Ch'ebbe dal di ch' Orril fatale uccise: Nè miratol nè pofto gli avea cura, Quando in piazza a gioftrar seco si mise. Quivi il conobbe, e salutollo; e poi Gli domandò de li compagni suoi; CXXIII.

E perchè tratto avean quell'arme a terra, Portando al re si poca riverenza. De' suoi compagni il Duca d'Inghilterra Diede a Grifon non falsa conoscenza: De l'arme ch' attaccata avean la guerra, Diffe che non avea troppa scienza; Ma perchè con Marfisa era venuto; Dar le volea con Sansonetto ajuto.

# CXXIV.

Quivi con Grifon stando il paladino, Viene Aquilante, e lo conosce, tosto Che parlar col fratel l'ode vici no; E il voler cangia ch'era mal disposto. Giungean molti di quei di Norandino; Ma troppo non ardian venire accosto; E tanto più vedendo i parlamenti. Stavano cheti e per udire intenti.

#### CXXV.

Alcun ch'intende quivi esse Marsisa. Che tiene al mondo il vanto in esse forte, Volta il cavallo, e Norandino avvisa, Che s'oggi non vuol perder la sua corte, Proveggia, prima che sia tutta accisa, Di man trarla a Tissone e a la morte; Perchè Marsisa veramente è stata, Che l'armatura ia piazza gli ha levata.

CXXVI.

Come il re Norandino ode quel nome Così tenuto per tutto Levante. Che facea a molti aneo arricciar le chiome, Benchè spello da lor fosse distante: E' certo che ne debba venir, come Dice quel suo, se non provede innante. Però li suoi, che già mutata l'ira Anno in timore, a se richiama e tira.

CXXVII.

Da l'altra parte i figli d'Oliviero Con Sansonetto e col figliuol d'Ottone Supplicando a Marfisa tanto fero, Che fi diè fine a la crudel tenzone. Marfisa giunta al re, con viso altiero Diffe: io non so, fignor, con che ragione Vogli quell'arme dar, che tue non sono, Al vincitor de le tue gioftre in dono.

#### CXXVIII.

Mie son quest' arme; e'n mezzo de la via Che vien d'Armenia un giorno le lasciai, Perchè seguire a piè mi convenia Un rubator che m'avea osses assassis E la mia insegna testimon ne sia, Che qui si vede, se notizia n'hai; E la mostrò ne la corazza impressa, Ch'era in tre parti una corona fessa.

CXXIX.

Gli è ver, rispose il re, che mi fur date, Son pochi di, da un mercatante armeno; E se voi me l'aveste domandate, L'avreste avute o vostre o no che sieno; Ch'avvenga ch'a Grison già l'ho donate, Ho tanta fede in lui, che nondimeno, Perchè a voi darle avessi anco potuto, Volentieri il mio don m'avria renduto.

# CXXX.

Non bisogna allegar, per farmi fede Che vostre sien, che tengan vostra insegna : Basti il dirmelo voi, che vi si crede Più ch'a qual altro testimonio vegna. Che vostre sien quest' arme si concede A la virtù di maggior premio degna. Or ve l'abbiate, e più non si contenda; E Grison maggior premio da me prenda.

#### CXXXI.

Grifon che poco a cor avea quell' arme, Ma gran disio che'l re si satisfaccia, Gli disse: assai potete compensarme, Se mi fate saper ch' io vi compiaccia. Tra se disse Marfisa: esser qui parme L'onor mio in tutto; e con benigna faccia Volle a Grifon de l'arme esser cortese; E finalmente in don da lui le prese.

## CXXXII.

Ne la città con pace e con amore Tornaro, ove le feste raddoppiarsi. Poi la giostra si se', di che l'onore E'i pregio a Sansonetto fece darsi; Ch' Astolfo e i duo fratelli e la migliore Di lor Marfisa, non volse provarsi, Cercando, come amici e buon' compagni, Che Sansonetto il pregio ne guadagnia la ... CXXXIII.

Stati che sono in gran piacere e festa . Con Norandino otto giornate o diece, Perchè l'amor di Francia li molesta,: Che lasciar senza lor tanto non lece: Tolgon licenza; e Marfisa che questa Via defiava, compagnia lor fece: Marfisa avuto avea lungo defire Al paragon de' paladin' venire,

#### CXXXIV.

E far esperienza, se l'esfetto Si pareggiava a tanta nominanza. Lascia un altro in suo loco Sansonetto, Che di Gerusalem regga la stanza. Or questi cinque in un drappello eletto, Che pochi pari al mondo an di postanza. Licenziati dal re Norandino Vanno a Tripoli, e al mar che v'è vicino: CXXXV.

E quivi una Caracca ritrovaro, Che per Ponente mercanzie raguna. Per loro e pei cavalli s'accordaro Con un vecchio padron ch'era da Luna. Moftrava d'ogn'intorno il tempo chiaro, Ch'avrian per molti di buona fortuna. Sciolser dal lito, avendo aria serena, E di buon vento ogni lor vela piena.

CXXXVI.

L' Isola sacra a l'amorosa Dea Diede lor sotto un'aria il primo porto, Che non ch'a offender gli uomini fia rea, Ma ftempra il ferro, e quivi è il viver corto. Cagion n'è un ftagno; e certo non dovea Natura a Famagofta far quel torto D'appressarle Costanza acre e maligna, Quando al resto di Cipro e si benigna.

#### CANTO XVIII. 267

#### CXXXVII.

Il grave odor che la palude esala, Non lascia al legno far troppo soggiorno. Quindi a un greco levante spiegò ogni ala, Volando da man destra a Cipro intorno, E surse a Pafo, e pose in terra scala, E i naviganti uscir' nel lito adorno, Chi per merce levar, chi per vedere La Terra d'amor piena e di piacere.

# CXXXVIII.

Dal mar sei miglia o sette a poco a poco Si va salendo in verso il colle ameno. Mirti e cedri e naranci e lauri il loco. E mille altri soavi arbori an pieno. Serpillo e persa e rose e gigli e croco Spargon da l'odorifero terreno Tanta soavità, ch'in mar sentire? La fa ogni vento che da terra spire.

# CXXXIX.

Da limpida fontana tutta quella Piaggia rigando va un ruscel fecondo. Ben si può dir che sia di Vener bella Il luogo dilettevole e giocondo; Che v'è ogni donna affatto, ogni donzella Piacevol più ch' altrove fia nel mondo; E fa la Dea che tutte ardon d'amore, Giovani e vecchie infino a l'ultime ore.

## CXL.

Quivi odono il medefimo ch'udito Di Lucina e de l'orco anno in Soria : E come di tornare ella a marito Facea nuovo apparecchio in Nicosía. Quindi il padrone ellendofi espedito ; E spirando buon vento a la sua via, L'ancore sarpa, e fa girar la proda Verso Ponente, ed ogni vela snoda. CXLI.

Al vento di maeftro alzò la nave
Le vele a l'orza, ed allargoffi in alto.
Un ponente libeccio che soave
Parve a principio e fin che'l sol stett'alto,
E poi fi fe' verso la sera grave,
Le leva incontra il mar con fiero assalto,
Con tanti tuoni e tanto ardor di lampi,
Che par che'l ciel si spezzi, e tutto avvampi.

CXIII.

Stendon le nubi un tenebroso velo
Che ne sole apparir lascia ne ftella.
Di sotto il mar, di sopra mugge il cie lo,
Il vento d'ogn'intorno e la procella,
Che di pioggia oscurifirma e di gelo
I naviganti miseri flagella:
E la notte più sempre fi diffonde
Sopra l'irate e formidabil' onde.

# CXLIII

I naviganti a dimostrare effetto Vanno de l'arte in che lodati sono : Chi discorre fischiando col fraschetto. E quanto an gli altri a far mostra col suono: Chi l'ancore apparecchia da rispetto, E chi ammainare, e chi a la scotta è buono r Chi'l timone chi l'arbore afficura. Chi la coperta di sgombrare ha cura.

CXLIV.

Crebbe il tempo crudel tutta la notte Caliginosa e più scura, ch'inferno. Tien per l'alto il padrone, ove men rotte Crede l'onde trovar, dritto il governo; E volta ad or ad or contra le botte Del mar la proda, e de l'orribil verno, Non senza speme mai, che come aggiorni, Cessi fortuna o più placabil torni.

CXLV.

Non cessa e non si placa, e più furore Mostra nel giorno, se pur giorno è questo, Che si conosce al numerar de l'ore, Non che per lume già sia manisesto. Or con minor speranza e più timore Si dà in poter del vento il padron mesto: Volta la poppa a l'onde, e il mar crudele Scorrendo se ne va con umil vele.

#### CXLVI.

Mentre fortuna in mar questi travaglia, Non lascia anco posar questi altri in terra Che sono in Francia, ove s'uccide e taglia Coi Saracini il popol d'Inghilterra. Quivi Rinaldo assale apre e sbaraglia Le schiere avverse, e le bandiere atterra . Dissi di lui, che'l suo destrier Bajardo Mosso avva contra Dardinel gagliardo.

### CXLVII.

Vide Rinaldo il segno del quartiero, Di che superbo era 'l figliod d' Almonte, E lo ftimò gagliardo e buon guerriero, Che concorrer d'insegna ardia col Conte. Venne più appreffo, e gli parea più vero, Ch'avea d'intorno uomini uccifi a monte. Meglio è, gridò, che prima io svella e spenga Quefto mal germe, che maggior divenga.

# CXLVIII.

Dovunque il viso drizza il paladino, Levafi ognuno, e gli dà larga firada: Nè men sogombra il Fedel, che 'l Saracino: Sì riverita è la famosa spada. Rinaldo, fuor che Dardinel meschino; Non vede alcuno, e lui seguir non bada Grida: fanciullo, gran briga ti diede, Chi ti lasciò di questo scudo erede.

## CXLIX.

Vengo a te per provar, se tu m'attendi, Come ben guardi il quartier rosso e bianco; Che s'ora contra me non lo disendi, Disender contra Orlando il potrai manco. Rispose Dardinello: or chiaro apprendi, Che s'io lo porto, il so disender anco; E guadagnar più onor, che briga, posso Dal paterno quartier candido e rosso.

Perchè fanciullo io fia, non creder farme Però fuggire, o che'l quarrier ti dia. La vita mi torrai, se mi toi l'arme; Ma spero in Dio ch'anzi il contrario fia. Sia quel che vuol, non potrà alcun biasmarme Che mai traligni a la progenie ma. Così dicendo, con la spada in mano Affalse il cavalier da Mont'Albano.

CLI.

Un timor freddo tutto 'l sangue oppresse, Che gli Africani aveano intorno al core, Come vider Rinaldo che si messe.
Con tanta rabbia incontra a quel signore, Con quanta andria un leon ch'al prato avesse Visto un torel ch'ancor non senta amore. Il primo che ferì, fu 'l Saracino;
Ma picchiò in van su l'elmo di Mambrino.

#### CLII.

Rise Rinaldo, e diffe: io vo'tu senta S'io so meglio di te trovar la vena. Sprona, e a un tempo al deftier la briglia allenta; E d'una punta con tal forza mena, D'una punta ch' al petto gli appresenta, Che gli la fa apparir dietro a la schena. Quella traffe al tornar l'alma col sangue: Di sella il corpo uscì freddo ed esangue. CLIII.

Come purpureo fior languendo more, Che 'l vomere al passar tagliato lassa; O come carco di superchio umore Il papaver ne l'orto il capo abbassa; Cosl, giù de la faccia ogni colore Cadendo, Dardinel di vita passa: Passa di vita, e fa passar con lui L'ardire e la virtù di tutti i sui.

### CLIV.

Qual soglion l'acque per umano ingegno Stare ingorgate alcuna volta e chiuse, Che quando lor vien poi rotto il softegno. Cascano, e van con gran rumor diffuse; Tal gli African'ch'avean qualche ritegno, Mentre virtù lor Dardinello infuse, Ne vanno or sparti in quella parte e in quella, Che l'an veduto uscir morto di sella.

# CLV.

Chi vuol fuggir, Rinaldo fuggir lassa, Ed attende a cacciar chi vuol far saldo. Si cade ovunque Ariodante paffa, Che molto va quel di preffo a Rinaldo. Altri Lionetto, altri Zerbin fracaffa, gara ognuno a far gran prove caldo. Carlo fa il suo dover, lo fa Oliviero, Turpino e Guido, Salomone e Uggiero. CLIVI.

I Mori fur quel giorno in gran periglio Che in Pagania non ne tornaffe teffa: Ma 1 saggio re di Spagna dà di piglio, E se ne va con quel che in man gli refta. Reftar in danno tien miglior configlio, Che tutti i denar perdere, e la vefta. Meglio è ritrafi e salvar qualche schiera, Che, stando, effer cagion che 1 tutto pera. CLVII.

Verso gli alloggiamenti i segni invia; Ch' eran serrati d'argine e di fossa, Con Stordilan, col re d' Andologia, Col Portughese in una squadra grossa. Manda a pregar il re di Barbaria, Che si cerchi ritrar meglio che possa, E se quel giorno la persona e'l loco Potrà salvar, non avrà fatto poco.

#### CLVIII.

Quel re che si tenea spacciato al tutto, Nè mai credea più riveder Biserta, Che con viso si orribile e al brutto Unquanco non avea fortuna esperca; S'allegrò che Marssio avea ridutto Parte del campo in scurrezza certa; Ed a ritrassi cominciò, e a dar volta A le bandiere, e se sona raccolta. CLIX.

Ma la più parte de la gente rotta Nè tromba nè rambur nè segno ascolta; Tanta fu la viltà, tanta la dotta, Ch'in Senna se ne vide affogar molta. Il re Agramante vuol ridur la frotta; Seco ha Sobrino, e van scortendo in volta; E con lor s'affatica ogni buon Duca, Che nei ripari il campo si riduca.

CL&

Ma nè il re nè Sobrin nè Duca alcuno
Con preghi con minacce e con affanno
Ritrar può il aerzo, non ch'io dica ognuno,
Dove l'insegne mal seguise vanno.
Morti o fuggiti ae son due per uno
Che ne rimane; e quel aon senza danno;
Ferito è chi di dierro e chi davanti;
Ma travagliati e lafi tutti quanti.

#### CLXI.

É con gran tema fin destro a le porte Dei forti alloggiamenti ebbon la caccia; Ed era lor quel luogo anco mal forte Con ogni proveder che vi fi faccia; Che ben pigliar nel crin la buona sorte Carlo sapea, quando volgea la faccia; Se non venia la notte tenebrosa, Che ftaccò il fatto, ed acquetò ogni cosa;

Dal Creatore accelerata forse, Che de la sua fattura ebbe pictade, Ondeggiò il sangue per campagna, e corse Come un gran fiume, e dilagò le ftrade. Ottantamila corpi numerorse, Che fur quel di medi per fil di spade. Villani e lupi uscir' poi de le grotte A dispogliarli, e a divorar la notte. CCXIII.

Carlo non toma più dentro a la Terra;
Ma contra gl'inimici fiuor s'accampa,
Ed in affedio le lor tende serra,
Ed alti e speffi fochi intorno avvampa.
Il Pagan fi provede, e cava tetra;
Fossi e ripari e bastioni stampa.
Va rivedendo, e tien le guardie deste,
Nè tutta notte mai l'arme si svesta.

#### CLXIV.

Tutta la notte per gli alloggiamenti Dei mal ficuri Saracini opprefii Si versan pianti, gemiti e lamenti; Ma quanto più fi può, cheti e sopprefir. Altri, perchè gli amici anno e i parenti Lasciati morti; ed altri per se fleffi, Che son feriti, e con disagio ftanno; Ma più è la tema del futuro danno.

CLXV.

Due Mori ivi fra gli altri fi trovaro D' oscura firpe nati in Tolomitta; De' quai l'iftoria, per esempio raro Di vero amore, è degna effer descritta. Cloridano, e Medor fi nominaro Ch'a la fortuna prospera e a l'affitta Aveano sempre amato Dardinello, Ed or palfato in Francia il mar con quello. CLXVI.

Cloridan cacciator tutta sua vita Di robusta persona era ed isnella: Medoro avea la guancia colorita, E bianca e grata ne l'età novella; E fra la gente a quella impresa uscita Non era faccia più gioconda e bella. Occhj avea neri, e chioma crespa d'oro; Angel parea di quei del somuno coro.

## CLX VII.

Erano questi due sopra i ripari Con molti altri a guardar gli alloggiamenti, Quando la notte fra distanzie pari Mirava il ciel con gli occhi sonnolenti. Medoro quivi in tutti i suoi parlari Non può far che'l fignor suo non rammenti Dardinello d'Almonte, e che non piagna Che resti senza onor ne la campagna.

## CLXVIII.

Volto al compagno disse: o Cloridano, Io non ti polio dir quanto m' incresca Del mio fignor che sia rimaso al piano Per lupi e corbi, oimè, troppo degna esca. Pensando come sempre mi su umano, Mi par che quando ancor quest' anima esca In onor di sua fama, io non compensi, Nè sciolga verso lui gli obblighi immensi.

## CLXIX.

Io voglio andar, perche non stia insepulto In mezzo a la campagna, a ritrovarlo: E forse Dio vorrà ch' io vada occulto La dove tace il campo del re Carlo. Tu rimarrai; che quando in ciel sia sculto. Ch' io vi debba morir, potrai narrarlo; Che se fortuna vieta si bell' opra, Per fama al mondo il mio buon cor si scopra.

#### CLXX.

Stupisce Cloridan, che tanto core,
Tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo;
E cerca affai, perchè gli porta amore,
Di fargli quel pensiero irrito e nullo;
Ma non gli val, perch' un si gran dolore
Non riceve conforto nò trasflullo.
Medoro era disposto o di morire,
O ne la tomba il suo fignor coprire.
CLXXI.

Veduto che nol piega e che nol move, Cloridan gli risponde: e verrò anch' io;

Anch' io vo' pormi a si lodevol' prove, Anch' io famosa morte amo e e defio. Qual cosa sarà mai che più mi giove, S' io refto senza te; Medoro mio? Morir teco con l'arme è meglio molto, Che poi di duol, s'avvien che mi fii tolto.

## CLXXII.

Così disposti mettono in quel loco Le successive guardie, e se ne vanno. Lascian fosse e stecati, e dopo poco Tra'nostri son, che senza cura stanno. Il campo dorme, e tutto è spento il soco, Perchè dei Saracin' poca tema anno. Tra l'arme e carriaggi stan roversi, Nel vin nel sonno insino a gli occhi immessi.

#### CLXXIII

Fermoffi alquanto Cloridano, e diffe:
Non son mai da lasciar l' occafioni:
Di quefto ftuol che l' mio fignor trafific,
Non debbo far, Medoro, occifioni?
Tu, perchè sopra alcun non ci veniffe,
Gli occhi e gli orechi in ogni parte poni:
Ch'io m'offerisco farti con la spada
Tra gl'inimici spaziosa ftrada.

CLXIV.

Così diffe egli, e tofto il parlar tenne, Ede ntrò dove il dotto Alfeo dormia; Che l'anno innanzi in corte a Carlo venne, Medico e mago e pien d'aftrologia. Ma poco a quefta volta gli sovvenne; Anzi gli diffe in utto la bugia. Predetto egli s'avea che d'anni pieno Dovea morire a la sua moglie in seno; CLXXV.

Ed or gli ha messo il cauto Saracino La punta de la spada ne la gola . Quattro altri uccide appresso a l'indovino , Che non an tempo a dire una parola . Menzion dei nomi lor non fa Turpino , E 'l lungo andar le lor notizie invola . Dopo essi Palidon da Moncalieri , Che sicuro dormia fra due destrieri .

## CLXXVI.

Poi se ne vien dove col capo giace Appoggiato al barile il miser Grillo. Avealo voto, e avea creduto in pace Goderfi un sonno placido e tranquillo. Troncogli il capo il Saracino audace: Esce col sangue il vin per uno spillo, Di the n'ha in corpo più d' una bigoncia, E di ber sogna, e Cloridan lo sconcia. CLXXVII.

E presso a Grillo, un Greco ed un Tedesco Spegne in due colpi, Andropono e Conrado, Che de la notte avean goduto al fresco Gran parte or con la tazza ora col dado. Felici, se vegghiar sapeano a desco Fin che de l'Indo il sol passassi guado. Ma non potria ne gli uomini il destino, Se del futuro ognun fosse indovino. CLXXVIII.

Come impaîto leone in stalla piena, Che lunga same abbia smagrato e asciutto, Uccide scanna mangia e a strazio mena Li infermo gregge in sua basia condutto; Così il crudel Pagan nel sonno svena La nostra gente, e sa macel per tutto. La spada di Medoro anco non ebe; Ma si sdegna ferir l'ignobil plebe.

## CLXXIX.

Venuto era ove il duca di Labretto
Con una dama sua dormia abbracciato,
E l'un con l'altro fi tenea si firetto,
Che non saria tra lor l'aere entrato.
Medoro ad ambi taglia il capo netto.
Oh felice morire, oh dolce fato!
Che come erano i corpi, ho così fede
Ch'andar' l'alme abbracciate a la lor sede.
CLXXX.

Malindo uccise, Ardalico e'l fratello, Che del conte di Fiandra erano figit. E l'uno e l'altro cavalier novello Fatto avea Carlo, e aggiunto a l'arme i gigli, Perchè il giorno amendue d'oftil macello Con gli flocchi tornar vide vermigli : E terre in Frifa avea promesso loro, E date avria; ma lo vietò Medoro.

CLXXXI.

Gl'infidiofi ferri eran vicini
Ai padiglioni che tiraro in volta
Al padiglion di Carlo i paladini,
Facendo ognun la guardia a la sua volta;
Quando da l'empia strage i Saracini
Trasson le spade, e diero a tempo volta;
Ch'imposibil lor par tra sì gran torma
Che non s'abbia a trovar'un che non dorma.

#### CLXXXII

E benchè possan gir di preda carchi: Salvin pur se, che fanno assai guadagno. Ove più crede aver ficuri i varchi Va Cloridano, e dietro il suo compagno. Vengon nel campo ove fra spade ed archi, E scudi e lance in un vermiglio fragno Giaccion poveri e ricchi, e re e vassalli, E sozzopra con gli uomini i cavalli.

CLXXXIII:

Quivi dei corpi l' orrida midura, Che piena avea la gran campagna intorno, Potea far vaneggiar la fredel cura De' due compagni infino al far del giorno, Se non traea fuor d' una nube oscura A' preghi di Medor la luna il corno. Medoro in ciel divotamente fisse Verso la luna gli occhi, e così disse: CLXXXIV.

O santa Dea, che da gli antichi nostri Debitamente, sei detta triforme; Ch'in cielo, in terra, e ne l'inferno mostri L'alta bellezza tua sotto più forme; E ne le selve di fere e di mostri Vai cacciatrice seguitando l'orme; Mostrani ove'l mio re giaccia fra tanti, Che vivendo imitò tuoi studi santi.

#### CLXXXV.

La luna a quel pregar la nube aperse, O fosse caso o pur la tanta fede, Bella come fu allor ch' ella s' offerse, E nuda in braccio a Endimion si diede. Con Parigi a quel lume si scoperse L'un campo e l'altro, e'l monte e'l pian si vede. Si videro i due colli di lontano. Martire a destra, e Leri a l'altra mano. CLXXXVI.

Rifulse lo splendor molto più chiaro, · Ove d' Almonte giacea morto il figlio . Medoro andò piangendo al fignor caro, Che conobbe il quartier bianco e vermiglio, E tutto'l viso gli bagnò d'amaro Pianto, che n'avea un rio sotto ogni ciglio, In sì dolci atti e in sì dolci lamenti, Che potea ad ascoltar fermare i venti.

CLXXXVII.

Ma con sommessa voce e appena udita, Non che risguardi a non si far sentire, Perch'abbia alcun pensier de la sua vita; Più tosto l'odia, e ne vorrebbe uscire; Ma per timor che non gli sia impedita L'opera pia che quivi il fe' venire. Fu il morto re su gli omeri sospeso Di tramendue, tra lor partendo il peso.

#### CLXXXVIII.

Vanno affrettando i passi quanto ponno Sotto l'amata soma che gl'ingombra; E già venia chi de la luce è donno Le stelle a tor del ciel, di terra l'ombra; Quando Zerbino, a cui del petto il sonno L'alta virtude, ove è bisogno, sgombra, Cacciato avendo tutta notte i Mori, Al campo si traea ne primi albori; CLXXIX.

E seco alquanti cavalieri avea, Che videro da lunge i due compagni. Ciascuno a quella parte fi traca, Sperandovi trovar prede e guadagni. Frate, bisogna, Cloridan dicea, Gittar la soma, e dare opra ai calcagni: Che sarebbe penfier non troppo accorto Perder due vivi per salvare un morto;

E gittò il carco; perchè fi pensava Che I suo Medoro il fimil far dovesse; Ma quel meschin che I suo signor più amava, Sopra le spalle sue tutto lo resse. L'altro con molta fretta se ne andava, Come l'amico a paro o dietro avesse. Se sapea di lasciarlo a quella sorte, Mille aspettate avria, non ch'una morte.

#### CXCI.

Quei cavalier' con animo disposto, Che questi a render s'abbiano o a morire, Chi qua chi là si spargono, ed an tosto Preso ogni passo onde si possa uscire. Da loro il capitan poco discosto Più de gli altri è sollecito a seguire; Che in tal guisa vedendoli temere, Certo è che sian de le nimiche schiere.

CXCII.

Era a quel tempo ivi una selva antica D'ombrose piante spessa e di virgulti. Che. come labirinto, entro s'intrica Di stretti calli, e sol da bestie culti. Speran d'averla i due Pagan' sì amica, Ch' abbia a tenerli entro a' suoi rami occulti. Ma chi del Canto mio piglia diletto, Un' altra volta ad ascoltarlo aspetto.

Fine del Canto decimottavo.



Legati insieme di diversi nodi od fur C. 20°.

## CANTO DECIMONONO.

A Leun non può saper da chi sia amato, Quando selice in su la ruota siede; Però ch' ha i veri e sinti amici allato, Che mostran tutti una medesma fede. Se poi sì cangia in tristo il lieto stato, Volta la tutba adulatrice il piede; E quel che di cor ama, riman forte, Ed ama il suo signor dopo la morte.

TŦ

Se come il viso si mostrafie il core, Tal ne le corti è grande e gli altri prene, E tal è in poca grazia al suo signore, Che la lor sorte muteriano insieme. Questo umil diverria tosto il maggiore: Staria quel grande infra le turbe estreme. Ma torniamo a Medor fedele e grato, Ch'in vita e in morte ha il suo signore amato.

Cercando gía nel più intricato calle Il giovane infelice di salvara ; Ma il grave peso ch' avea su le spalle, Gli facea uscir sutti i partiti scara: Non conosce il paese, e la via falle, E torna fa le spine a invilluppara. Lungi da lui tratto al ficuro s' era L' altro ch' avea la spalla più leggiera.

Cloridan s'è ridutto ove non sente Di chi segue lo strepino e il rumore: Ma quando da Medor si rede affente, Gli pare aver lasciato addietto il core. Deh, come fui si dicea, si negligente, Deh, come fui si di me stello fuore, Che senza te, Medor, qui mi ritrassi, Nè sappia quando o dove io ti lasciassi.

V.

Così dicendo, ne la torta via
De l'intricata selva si ricaccia;
Ed onde era venuto si ravvia,
E torna di sua morte in su la traccia.
Ode i cavalli e i gridi tuttavia,
E la nimica voce che minaccia:
A l'ultimo ode il suo Medoro, e vede
Che tra molti a cavallo è solo a piede.

Cento a cavallo, e gli son tutti intorno: Zerbin comanda e grida che sia preso: L'infelice s'aggira come un torno, E quanto può si tien da lor difeso Or dietro quercia or olmo or saggio or orno, Nè si discosta mai dal caro peso. L'ha riposato al sin su l'erba, quando Regger nol puote; e gli va intorno errando,

Come orsa, che l'alpettre cacciatore
Ne la pietrosa tana affalita abbia,
Sta sopra i figli con incerto core,
E freme in suono di pietà e di rabbia.
Ira la invita, e natural furore
A spiegar l'unghie e a insanguinar le labbia;
Amor l'intenerisce, e la ritira
A riguardare ai figli in mezzo l'ira.

## VIII.

Cloridan che non sa come l'ajuti, che che effer vuole a morir seco ancora; Ma mon ch'in morte prima il viver muti, Che via non trovi ove più d'un ne mora; Mette su l'arco un de'suoi strali acuti, E nascoso con quel si ben lavora, Che fora ad uno Scotto le cervella, E senza vita il fa cader di sella.

#### IX

Volgonsi tutti gli altri a quella banda, Ond'era uscito il calamo omicida. Intanto un altro il Saracin ne manda, Perchè'l secondo allato al primo uccida: Che mentre in fretta a questo e a quel domanda Chi tirato abbia l'arco, e, forte grida; Lo strale arriva, e gli passa la gola, E gli taglia per mezzo la parola.

# Or Zerbin ch'era il capitano loro, Non potè a questo aver più pazienza. Con ira e con furor venne a Medoro Dicendo: ne farai tu penitenza. Stese la mano in quella chioma d'oro, E strascinollo a se con violenza. Ma come gli occhj a quel bel volto mise, Gli ne venne pietade, e non l'uccise.

Orl. furiofo . T. II.

XI.

Il giovinetto fi rivolse a prieghi, E diffe: cavalier, per lo tuo Dio, Non effer sì crudel, che tu mi nieghi Ch' io seppellisca il corpo del re mio. Non vo ch' altra pietà per me ti pieghi, Nè penfi che di vita abbia defio. Ho tanta di mia vita, e non più cura, Quanta ch' al mio fignor dia sepoltura.

E se pur pascer vuoi fiere ed angelli, Che in te il furor fia del reban Ceronte; Fa lor convito de miei membri, e quelli Seppellir lascia del figliutol d'Almonte. Così dicea Medor con modi belli, E con parole atte a voltare un monte; E sì commoffo già Zerbino avea, Che d'amor tutto e di pietade ardea.

XIII.

In questo mezzo un cavalier villano, Avendo al suo fignor peco rispetto, Ferl con una lancia sopra mano. Al supplicante il delicato petto. Spiacque a Zerbin l'atto crudde e strano, Tanto più che del colpo il giovinetto Vide cader si shigottho e smorto, Che n autto giudico che sosse morto;

## XIV.

E se ne sdegnò in guisa, e se ne dolse, Che diffe: invendicato già non fia. E pien di mal talento fi rivolse Al cavalier che fe' l'impresa ria. Ma quel prese vantaggio, e se gli tolse Dinanzi in un momento, e fuggl via. Cloridan che Medor vede per terra, Salta del bosco a discoperta guerra, XV.

E getta l'arco; e tutto pien di rabbia Tra gl' inimici il ferro intorno gira, Più per morir, che per penser ch'egli abbia Di sar vendetta che pareggi l'ira. Del proprio sangue rosseggiar la sabbia Fra tante spade, c al fin venir si mira; E tolto che si sente ogni potere, Si lascia accanto al suo Medor cadere.

Seguon gli Scotti ove la guida loro
Per l'alta selva alto disdegno mena.
Poi che lasciato ha l'uno e l'altro Moro,
L'un morto in tutto, e l'altro vivo appena.
Giacque gran pezzo il giovane Medoro,
Spicciando il sangue da si larga vena,
Che di sua vita al fin saria venuto,
Se non sopravvenia chi gli diè ajuto.

#### XVII.

Gli sopravvenne a caso una donzella Avvolta in pastorale ed umil veste, Ma di real presenza, e in viso bella, D' alte maniere, e accortamente oneste. Tanto è ch'io non ne dissi più novella, Ch'appena riconoscer la dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, Del gran can del Catai la figlia altera.

XVIII.

Poichè'l suo anello Angelica riebbe, Di che Brunel l'avea tenuta priva, In tanto fasto, in ranto orgoglio crebbe, Ch' effer parea di tutto 'I mondo schiva. Se ne va sola, e non si degnerebbe Compagno aver, qual più famoso viva; Si sdegna a rimembrar che già suo amante Abbia Orlando nomato o Sacripante.

## XIX.

E sopra ogni altro error via più pentita Era del ben che già a Rinaldo volse; Troppo parendole esfersi avvilita, Ch' a riguardar sì basso gli occhj volse. Tanta arroganza avendo Amor sentita, Più lungamente comportar non volse. Dove giacea Medor fi pose al varco, E l'aspettò, posto lo strale a l'arco.

## XX.

Quando Angelica vide il giovinetto Languir ferito, affai vicino a morte, Che del suo re che giacea senza tetto, Più che del proprio mal, si dolea forte; Insolita pietade in mezzo il petto Si sentì entrar per disusate porte, Che le se il duro cor tenero e molle, E più quando il suo caso egli narrolle;

#### XXI.

E revocando a la memoria l'arte Ch'in India imparto già di chirurgia, (Che par che questo studio in quella parte Nobile e degno, e di gran laude sia; E senza molto rivoltar di carte Che'l padre ai sigli ereditario il dia) si dispose operar con succo d'erbe, Ch'a più matura vira lo riserbe;

# XXII.

E ricordossi che passando avea Veduta un'erba in una piaggia amena, Fosse dittamo o sosse panacea, O non so qual di tal essetto piena, Che stagna il sangue, e de la piaga rea Leva ogni spasmo e perigliosa pena. La trovò non lontana, e quella colta, Dove lasciato avea Medor diè volta.

## XXIII.

Nel ritornar s' incontra in un pastore Ch'a cavallo pel bosco ne veniva, Cercando una giovenca che già suore Duo di di mandra, e senza guardia giva. Seco lo trasse ove perdea il vigore Medor col sangue che del petto usciva; E già n'avea di tanto il terren tinto, Ch' era omai presso a rimanere estinto.

## XXIV.

Del palafreno Angelica giù scese, E scendere il paftor scco fece anche. Peftò con saffi l'erba, indi la prese, E succo ne cavò fra le man bianche. Ne la piaga n' infuse, e ne diftese E pel petto e pel ventre e fin a l'anche; E fu di ta' virtù quello liquore, Che stagnò il sangue, e gli tornò il vigore,

## XXV.

E gli diè forza, che potè salire
Sopra il cavallo che l' pastor conduste.
Non però volse indi Medor partire
Prima ch'in terra il suo signor non susse.
E Cloridan col re sespellire:
E poi dove a lei piacque si riduste:
Ed ella per pietà ne l' umil' case
Del cortese pastor seco rimase;

#### XXVI.

Nè, fin che nol tornasse in sanitade, Volca partir; così di lui se stima, Tanto s'intenent de la pietade.
Che n'ebbe, come in terra il vide prima. Poi vistone i costumi e la beltade, Roder si senti il cor d'ascosa lima: Roder si senti il core, e a poco a poco Tutto infiammato d'amoroso soco.

#### XXVII.

Stava il pastore in assa buona e bella Stanza nel bosco infra due monti piatta, Con la moglie e coi figli : ed avea quella Tutta di nuovo, e poco innanzi fatta. Quivi a Medoro fu per la donzella La piaga in breve a santà ritratta; Ma in minor tempo si sentì maggiore Piaga di questa avere ella nel core.

## XXVIII.

Assai più larga piaga e più prosonda Nel cor senti da non veduto strale, Che da begli occhj e da la testa bionda Di Medoro avvento l'arcier ch'ha l'ale. Arder si sente, e sempre il soco abbonda, E più cura l'altrui, che'l proprio male. Di se non cura, e non è ad altro intenta, Ch'a risanar chi lei sere e tormenta.

#### XXIX.

La sua piaga più s'apre e inciudelisce, Quanto più l'altra fi riftringe e salda. Il giovane fi sana: ella languisce. Di muova febbre or agghiacciata or calda. Di giorno in giorno in lui beltà fiorisce; La misera fi ftrugge; come falda Strugger di neve intempestiva suole, Ch' in loco aprico abbia scoperta il sole. XXX.

Se di desso non vuol morir, bisogna Che senza indugio ella se stessa aiti... E ben le par che di quel ch' essa agogna, Non sia tempo aspettar ch' altri la inviti. Dunque rotto ogni freno di vergogna, La lingua ebbe non men che gli occhi arditi; E di quel colpo dimandò mercede, Che sorse non sapendo esso diede.

## XXXI.

O conte Orlando, o re di Circassía, Vostra inclita virtù, dite, che giova? Vostro alto onor, dite, in che prezzo sia? O che mercè vostro servir ritrova? Mostratemi una sola cortesia, Che mai costei v' usasse o vecchia o nova Per ricompensa e guiderdone o merto Di quanto avete già per lei sosserto.

## XXXII.

Oh se potessi ritornar mai vivo, Quanto ti paria duro, o re Agricane! Che già mostrò costei sì averti a schivo Con repulse crudeli ed inumane. O Ferraù, o mill'altri ch'io non scrivo, Ch'avete fatto mille prove vane Per questa ingrata, quanto aspro vi fora, S'a costui in braccio voi la vedeste ora!

## XXXIII.

Angelica a Medor la prima rosa Coglier lasciò, non ancor tocca innante. Nè persona fu mai sì avventurosa, Ch'in quel giardin potesse por le piante. Per adombrar, per onestar la cosa, Si celebrò con cerimonie sante Il matrimonio ch' auspice ebbe amore, E pronuba la moglie del pastore.

## XXXIV:

Ferfi le nozze sotto a l'umil tetto Le più solenni che vi potean farfi; E più d'un mese poi ftero a diletto I due tranquilli amanti a ricrearfi. Più lunge non vedea del giovinetto La donna, nè di lui potea saziarfi; Nè per mai sempre pendergli dal collo, Il suo defir sentra di lui satollo.

#### XXXV.

Se stava a l'ombra, o se del tetto usciva, Avea di e notte il bel giovine allato. Mattina e sera- or questa or questa riva Cercando andava, o qualche verde prato. Nel mezzo giorno un antro li copriva, Forse non men di quel comodo e grato, Ch' ebber, suggendo l'acque, Enea e Dido, De' lor secreti testimonio fido.

XXXVI.

Fra piacer' tanti, ovunque un arbor dritto Vedelfie ombrare o fonte o rivo puro, V' avea spillo o coltel subito fitto; Così se v' era alcun saffo men duro. Ed era fuori in mille luoghi scritto, E così in casa in altri-tanti il muro, Angelica e Medoro, in varj modi Legati infieme di diverfi nodi.

# XXXVII.

Poi che le parve aver fatto soggiorno.
Quivi più ch'a abaftanza, fe'disegno
Di fare in India nel Catai ritorno,
E Medor coronar del suo bel regno.
Portava al braccio un cerchio d'oro, adorno
Di ricche gemme, in teflimonio e segno
Del ben che 'l conte Orlando le volea;
E portato gran tempo ve l'avea.

## XXXVIII.

Quel donò già Morgana a Ziliante, Nel tempo che nel lago ascoso il tenne. Ed esso, poi ch' al padre Monodante Per opra e per virtù d'Orlando venne, Lo diede a Orlando. Orlando ch' era amante, Di porsi al braccio il cerchio d'or sostenne, Avendo disegnato di donarlo A la regina sua di ch' io vi parlo.

## XXXIX.

Non per amor del paladino, quanto Perch'era ricco e d'artificio egregio, Caro avuto il avea la donna tanto, Che più non fi può aver cosa di pregio. Se lo serbò ne l'Isola del pianto, Non so già dirvi con che privilegio, Là dore espofta al marin moftro nuda Fu da la gente inospitale e cruda.

## XL.

Quivi non si trovando altra mercede Ch'al buon pastore ed a la moglie dessi, Che serviti gli avea con si gran sede Dal dì che nel suo albergo si sur messi; Levò dal braccio il cerchio, e gli lo diede, E volse per suo amor che lo tenessi: Indi saliron verso la montagna Che divide la Francia da la Spagna.

#### XI.I.

Dentro Valenza o dentro a Barcellona. Per qualche giorno avean pensato porsi, Fin che accadesse alcuna nave buona Che per Levante apparecchiasse a sciorsi. Videro il mar scoprir sotto Girona Nel calar giù de li montani dorsi; E costeggiando a man sinistra il lito, A Barcellona andar' pel cammin trito . XLII.

Ma non vi giunser prima, ch'un nom pazzo Giacer trovaro in su l'estreme arene, Che, come porco, di loto e di guazzo Tutto era brutto, e volto e petto e schiene. Costui si scagliò lor come cagnazzo Ch'assalir forestier subito viene. E diè lor noja, e fu per far lor scorno. Ma di Marfisa a raccontarvi torno.

XLIII.

Di Marfisa, d' Astolfo, d' Aquilante, Di Grifone e de gli altri io vi vo dire, Che travagliati, e con la morte innante Mal si poteano incontra il mar schermire; Che sempre più superba e più arrogante Crescea fortuna le minacce e l'ire; E già durato era tre dì lo sdegno, Nè di placarsi ancor mostrava segno.

#### XLIV.

Caftello e ballador spezza e fracassa L'onda nimica, e'l vento ognor più fiero: Se parte ritta il verno pur ne lassa, La taglia, e dona al mar tutta il nocchiero. Chi sta col capo chino in una cassa Su la carta appuntando il suo sentiero A lume di lanterna picciolina, E chi col torchio giù ne la sentina.

Un sotto poppa, un altro sotto prora Si tiene innanzi l'oriuol da polve; E torna a rivedere ogni mezz'ora Quanto è già corso, ed a che via fi volve. Indi ciascun con la sua carta fuora A mezza nave il suo parer risolve; Là dove a un tempo i marinari tutti Sono a configlio dal padron ridutti.

\* XLVI.

Chi dice: sopra Limissò venuti
Siamo, per quel ch'io trovo, a le seccagne;
Chi di Tripoli apprello i sassi acuti,
Dove il mar le più volte i legni fragne.
Chi dice: siamo in Satalia perduti,
Per cui più d'un nocchier sospira e piagne.
Ciascun secondo il parer suo argomenta;
Ma tutti ugual timor preme e sgomenta.

#### XI.VII.

Il terzo giorno con maggior dispetto Gli affale il vento, e il mar più irato freme; E l'un ne spezza e portane il trinchetto, E 'l timon l' altro e chi lo volge insieme. Ben è di forte e di marmoreo petto, E più duro ch'acciar chi ora non teme. Marsia, che già sir tanto sicura, Non negò che quel giorno ebbe paura.

XLVIII.

Al monte Sinal su peregrino,
A Galizia promesso, a Cipro, a Roma,
Al sepolero, a la vergine d'Ettino,
E se celebre luogo altro si noma.
Sul mare intanto, e spesso al ciel vicino
L'afflitto e conquassato legno toma;
Di cui per men travaglio avea il padrone
Fatto l'arbor tagliar de l'artimone.

# XLIX.

E colli e casse e ciò che v'è di grave, Gitta da prora e da poppa e da sponde; E sa tutte sgombrar camere e giave, E dar le ricche merci a l'avide onde. Altri attende a le trombe, e a tor di nave L'acque importune, e il mar nel mar risonde. Soccorre altri in sentina, ovunque appare Leguo da legno aver adruscito il mare.

T

Stero in questo travaglio, in questa pena Ben quattro giorni; e non avean più schermo, E n'avria avuto il mar vittoria piena, Poco più che I furor tenesse fermo. Ma diede speme lor d'aria serena La distata luce di santo Ermo, Che'n prua su una cocchina a por si venne; Che più non v'erano arbori nè antenne.

LI

Veduto fiammeggiar la bella face, S' Eiginocchiaro tutti i naviganti: E domandaro il mar tranquillo, e pace Con umidi occhj e con voci tremanti. La tempefta crudel che pertinace Fu fin allora, non andò più innanti. Maeltro, e traversia più non molesta; E tiranno del mar libeccio resta.

LII.

Questo resta sul mar tanto possente, E da la negra bocca in modo esala, Ed è con lui si il rapido torrente De l'agitato mar ch'in fretta cala; Che porta il legno più velocenente, Che pellegrin faston mai facesse ala, Con timor del nocchier ch'al sin del mondo Non lo trasporti, o rompa o cacci al fondo.

#### LIII.

Rimedio a questo il buon nocchier ritrova, Che comanda gittar per poppa spere; E caluma la gomona, e fa prova Di due terzi del corso ritenere. Questo configlio, e più l'augurio giova Di chi avea acceso in proda le lumiere. Questo il legno salvò, che peria forse, E fe' ch' in alto mar ficuro corse.

Nel golfo di Lajazzo in ver Soría Sopra una gran città fi trovò sorto, E si vicino al lito, che scopria L'uno e l'altro castel che serra il porto. Come il padron s'accorse de la via Che fatto avea, ritornò in viso smorto; Che nè porto pigliar quivi volea, Nè stare in alto nè fuggir potea.

Nè potea stare in alto nè suggire; Che gli arbori e l'antenne avea perdute. Eran tavole e travi pel ferire Del mar sdruscite, e macere e sbattute; E'l pigliar porto era un voler morire, O perpetuo legarsi in servitute; Che riman serva ogni persona o morta, Che quivi errore o ria fortuna porta.

#### LVI.

Lo stare in dubbio era con gran periglio Che non salisser genti de la Terra Con legni armati, e al suo desser di piglio, Mal atto a star sul mar, non ch' a far guerra. Mentre il padron non sa pigliar configlio, Fu domandato da quel d'Inghilterra, Che gli tenea sì l'animo sospeso, E perchè già non avea il porto preso. LVII.

Il padron narrò a lui, che quella riva Tutta tenean le femmine omicide, Di cui l'antica legge ognun ch'arriva In perpetuo tien servo, o che l'uccide: E questa sorte solamente schiva Chi nel campo dieci uomini conquide. E poi la notte può assaggiar nel letto Dieci donzelle con carnal diletto :

LVIII.

E se la prima prova gli vien fatta, E non fornisca la seconda poi, Egli vien morto, e chi è con lui fi tratta Da zappatore o da guardian di buoi. Se di far l'uno e l'altro è persona atta, Impetra libertade a tutti i suoi : A se non già, ch' ha da restar marito Di dieci donne elette a suo appetito.

Orl. furiofo , T. II.

## LIX.

Non potè udire Astolfo senza risa De la vicina Terra il rito strano. Sopravvien Sansonetto, e poi Marfisa, Indi Aquilante, e seço il suo germano. Il padron parimente lor divisa La causa che dal porto il tien lontano. Voglio, dicea, che innanzi il mar m'affoghi, Ch'io senta mai di servitude i gioghi.

T.X.

Del parer del padrone i marinari E tutti gli altri naviganti furo; Ma Marfisa e i compagni eran contrari; Che più che l'acque, il lito avean ficuro. Via più il vedersi intorno irati i mari, Che cento mila spade, era lor duro. Parea lor questo, e ciascun altro loco, Dov'arme usar potean, da temer poco.

## LXI.

Bramavano i guerrier' venire a proda; Ma con maggior baldanza il Duca inglese, Che sa, come del corno il rumor s'oda, Sgombrar d'intorno si farà il paese. Pigliare il porto l'una parte loda, E l'altra il hiasma, e sono a le contese; Ma la più forte in gaisa il padron stringe, Ch' al porto, suo mal grado, il legno spinge.

## LXII.

Già, quando prima s'erano a la vista De la città crudel sul mar scoperti, Veduto aveano una galea provvista Di molta ciurma e di nocchieri esperti Venir al dritto a ritrovar la trista Nave, confusa di configli incerti; Che l'alta prora a le sue poppe basse Legando, fuor de l'empio mar la trasse. LXIII.

Entrar' nel porto rimorchiando e a forza Di remi più, che per favor di vele; Però che l'alternar di poggia e d'orza Avea levato il vento lor crudele. Intanto ripigliar' la dura scorza I cavalieri, e il brando lor fedele; Ed al padrone ed a ciascun che teme, Non celfan dar co' lor conforti speme.

LXIV.

Fatto è il porto a sembianza d'una luna, E gira più di quattro miglia intorno. Seicento passi è in bocca, ed in ciascuna Parte una Rocca ha nel finir del corno. Non teme alcuno assalto di sortuna, Se non quando gli vien dal Mezzogiorno. A guisa di teatro se gli stende La città a cerco, e verso il poggio ascende.

#### LXV.

Non fu quivi si tofto il legno scorto, (Già l'avviso era per tutta la Terra) Che fur sei mila femmine sul porto Con gli archi in mano in abito di guerra; E per tor de la fuga ogni conforto, la Tra l'una Rocca e l'altra il mar fi serra. Da navi e da catene fu rinchiuso, Che tenean sempre infrutte a cotal uso.

LXVI.

Una, che d'anni a la Cumea d'Apollo Potea agguagliarfi, e a la madre d'Ettorre, Fe' chiamare il padrone, e domandollo, Se fi volcan lasciar la vita torre, O se volcano pur al giogo il collo Secondo la coftima sottoporre. De gli due l'uno aveano a torre, o quivi Tutti morire, o rimaner cattivi.

## LXVII.

Gli è ver, dicea, che s'uom si ritrovasse Tra voi così animoso e così forte, Che contra dieci nostri uomini osasse Prender battaglia, e desse lor la morte, E sar con dieci semmine bastasse Per una notte ussicio di consorte : Egli si rimarria principe nostro, E gir voi ne potreste al cammin vostro:

#### LXVIII.

E sarà in voltro arbitrio il restar anco, Vogliate o tutti o parte; ma con patto, Che chi vorta restare, e restar franco, Marito sia per dieci semmine atto.

Ma quando il guerrier vostro possa manco Dei dieci, che gli sian nimici a un tratto, O la seconda prova non fornisca; Vogliam voi siate schiavi, egli perisca.

LXIX.

Dove la vecchia rittrovar timore
Credea nei cavalier', trovò baldanza;
Che ciascun si tenea tal feritore,
Che fornir l'uno e l'altro avea speranza;
Ed a Marssa non mancava il core,
Benche non atta a la seconda danza;
Ma dove non l'aitasse la natura,
Con la spada supplir stava sicura.

LXX.

Al padron fu commessa la risposta, Prima conchiusa per comun consiglio, Ch' avean chi lor potria di se a lor posta Ne la piazza e nel letto sar periglio. Levan l'osses, ed il nocchier s'accosta, Getta la fune, e le sa dar di piglio: E sa acconciare il ponte onde i guerrieri Escono atmati, e tranno i lor destrieri.

#### LXXI.

E quindi van per mezzo la cittade, E vi ritrovan le donzelle altiere Succinte cavalcar per le contrade, Ed in piazza armeggiar come guerriere. Ne calzar quivi spron ne cinger spade, Ne cosa d'arme pon gli uomini avere, se non dieci a la volta per rispetto De l'antica coftuma ch' io v' ho detto.

#### LXXII.

Tutti gli altri a la spola a l'ago al fuso. Al pettine ed al naspo sono intenti, Con velli femminil' che vanno giuso Infin al piè, che gli fan molli e lenti. Si tengono in catena alcuni ad uso D'arar la terra o di guardar gli armenti. Son pochi i maschi, e non son ben per mille Femmine, cento fra cittadi e ville.

## LXXIII.

Volendo torie i cavalieri a sorte Chi di lor debba per comune scampo L'una decina in piazza porre a morte, E poi l'altra ferir ne l'altro campo: Non disegnavan di Marfisa forte, Stimando che trovar dovesse inciampo Ne la seconda giostra de la sera, Che ad averne vittoria abil non era;

#### LXXIV.

Ma con gli altri effer volse ella sortita.
Or sopra lei la sorte in somma cade.
Ella dicea: prima v'ho a por la vita,
Che v'abbiate a por voi la libertade.
Ma questa spada, e lor la spada addita
Che cinta avea, vi do per ficurtade,
Ch' io vi sciorrò tutti gl'intrichi al modo
Che fe' Alessandro il Gordiano nodo.

## LXXV.

Non vo mai più che forestier si lagni Di questa Terra, sin che 'l mondo dura . Così disse, e non potero i compagni . Torle quel che le dava sua ventura. Dunque, o ch' in tutto perda, o lor guadagni La libertà, le lasciano la cura . Ella di piastre già guernita e maglia S'appresentò nel campo a la battaglia .

## LXXVI.

Gira una piazza al sommo de la Terra, Di gradi a seder atti intorno chiusa, Che solamente a gioltre, a fimil guerra, A cacce a lotte, e non ad altro s'usa. Quattro porte ha di bronzo, onde fi serra: Quivi la moltitudine confusa De l'armigere femmine fi traffe, E poi fu detto a Marfisa ch'entraffe.

#### LXXVII.

Entrò Marssa su un destrier leardo Tutto sparso di macchie e di rotelle, Di picciol capo , e d'animoso sguardo , D'andar superbo , e di fattezze belle . Pel maggiore e più vago e più gagliardo Di mille che n'avea con briglie e selle, Scelse in Damasco , e realmente ornollo , Ed a Marssa Norandin donollo . LXXVIII.

Da Mezzogiorno, e da la porta d'Austro Entrà Mafisa; e non vi stette guari, Ch'appropinquare e risonar pel claustro Udi di trombe acuti suoni e chiari; E vide poi di verso il freddo plaustro Entrar nel campo i dieci suoi contrari. Il primo cavalier ch'apparve innante, Di valer stutto il resto avea sembiante.

## LXXIX.

Quel venne in piazza sopra un gran destriero. Che, suor, ch'in fronte e nel piè dietro manco, Era più che mai corvo oscuro e nero:
Nel piè e nel capo avea alcun pelo bianco.
Det color del cavallo il cavaliero
Vestito, volea dir, che come manco
De l'oscuro era il chiaro, era altrettanto
Il riso in lui verso l'oscuro piagto.

### LXXX.

Dato che su de la battaglia il segno,
Nove guerrier' l'asse chinaro a un tratto.
Ma quel dal nero ebbe il vantaggio a sdegno;
Si rinirò, nè di giostrar sece atto.
Vuol ch' a le leggi innanzi di quel regno,
Ch' a la sua cortessa fia contraffatto.
Si trae da parte, e sta a veder le prove
Ch' una sola assa farà contra nove.

LXXXI.

Il destrier ch'avea andar trito e soave, Portò a l'incontro la donzella in fretta, - Che nel corso arrestò lancia si grave, Che quattro uomini avriano appena retta. L'avea pur dianzi al dismontar di nave Per la più salda in molte antenne eletta. Il fier sembiante con ch'ella si mosse, Mille facce imbiancò, mille cor'scosse.

# LXXXII.

Aperse al primo che trovò sì il petto, Che fora affai, che fosse fitato nudo: Gli passò la corazza e il soprappetto, Ma prima un ben ferrato e grosso scudo: Dietro le spalle un braccio il ferro netto. Si vide uscir; tanto fu il colpo crudo. Quel fitto ne la lancia addietro lassa, E sopra gli altri a tutta briglia passa;

#### LXXXIII.

E diede d'urto a chi venia secondo, Ed a chi terzo si terribil botta, Che rotto ne la schiena uscir del mondo Fe' l'uno e l'altro, e de la sella a un'otta; Si duro fu l'incontro, e di tal pondo; Si fletta infieme ne venia la frotta. Ho veduto bombarde a quella guisa Le squadre aprir, che fe' lo fluol. Marfisa. LXXXIV.

Sopra di lei più lance rotte furo:

Ma tanto a quelli colpi ella fi mosse,
Quanto nel gioco de le vacce un muro
Si mova a colpi de le palle grosse.

L' usbergo suo di tempra era si duro,
Che non gli potean contra le percosse;
E per incanto al foco de l'inferno
Cotto e temprato a l'acqua fu d'Averno.

LXXV.

Al fin del campo il destrier tenne e volse. E fermò alquanto; e in fretta poi lo spinse Incontra gli altri, e sbaragiolli e sciolse, E di lor sangue infin a l'elsa tinse. A l'uno il capo, a l'altro il braccio tolse, E un altro in guisa con la spada cinse, Che 'l petto in terra andò col capo ed ambe. Le braccia, e in sella il ventre era e le gambe.

### LXXXVI.

Lo partì, dico, per dritta misura
De le coste e de l'anche a le consine,
E lo se 'inmaner mezza figura.

Qual dinanzi a l'immagini divine
Poste d'argento, e più di cera pura
Son da genti lontane e da vicine,
Ch' a ringraziarle e sciorre il voto vanno
De le dimande pie ch'ottenute anno.

LXXVII.

Ad uno che fuggia dietro fi mise;
Nè fiu a mezzo la piazza, che lo giunse:
E'l capo e'l collo in modo gli divise,
Che medico mai più non lo raggiunse.
In somma tutti, un dopo l'altro, uccise,
O ferì sì, ch' ogni vigor n'emunse.
E fu ficura che levar di terra
Mai più non fi potrian per farle guerra.

LXXXVIII.

Stato era il cavalier sempre in un cauto, Che la decina in piazza avea condutta; Però che contra un solo andar con tanto Vantaggio opra gli parve iniqua e brutta. Or che per una man torsi da canto Vide sì tosto la compagnia tutta; Per chimostrar che la tardanza sosse Cottesia stata, e non timor, si mosse.

#### LXXXIX.

Con man fe'cenno di volere, innanti Che facesse altro, alcuna cosa dire; E non pensando in si viril' sembianti, Che s' avesse una vergine a coprire, Le disse: cavaliero, omai di tanti Esser dei stanco, ch'hai fatto morire; E s'io volessi più di quel che sei, Stancarti ancor, discortessa farei.

Che ti ripoli infin al giorno novo, E doman torni in campo ti concedo. Non mi fia onor, se tecco oggi mi provo, Che travagliato e laflo effer ti credo. Il travagliare in arme non m'è nuovo, Nè per sì poco a la fatica cedo, Difle Marfisa; e spero ch'a tuo colto Io ti farò di questo avveder tosto.

De la cortese offerta ti ringrazio;
Ma di posare ancor non mi bisogna;
E ci avanza del giorno tanto spazio,
Ch'a porlo tutto in ozio è pur vergogna.
Rispose il cavalier: foss' io si sazio
D'ogni altra cosa che 'l mio core agogna,
Come t' ho in questo da saziar; ma vedi,
Che non ti manchi il di più che non credi.

#### XCII.

Così disse egli, e se' portare in fretta Due grosse lance, anzi due gravi antenne, Ed a Marsisa dar ne se' l'eletta, Tolse l'altra per se, ch'in dietro venne. Già sono in punto, ed altro non s'aspetta, Ch'un altro suon che lor la giostra accenne. Ecco la terra e l'aria e il mar rimbomba Nel mover loro al primo suon di tromba.

XCIII.

Trar fiato, bocca aprire, o batter occhi Non fi vedea de riguardanti alcuno; Tanto a mirare a chi la palma tocchi Dei due campioni intento era ciascuno. Marfisa, acciò che de l'arcion trabocchi St, che mai non fi levi il guerrier bruno, Drizza la lancia; e il guerrier bruno forte Studia non men di por Marfisa a morte.

XCIV.

Le lance ambe di secco e sottil salce, Non di cerro sembra' grofio ed acerbo, Così n' andaro in tronchi fin al calce; E l'incontro ai destrier' fu sì superbo, Che parimente parve da una falce De le gambe ester lor tronco ogui nerbo. Caddero ambi ugualmente; ma i campionì Fur presti a disbrigarsi da gli arcioni.

### XCV.

A mille cavalieri a la sua vita
Al primo incontro avea la sella tolta
Marfisa, ed ella mai non n'era uscita:
E n'uscì, come udite, a questa volta.
Del caso strano non pur sbigottita,
Ma quass su per rimanene stolta.
Parve anco strano al cavalier dal nero,
Che non solea cader già di leggiero.

XCVI.

Tocca avean nel cader la terra appena, Che furo in piedi, e rinnovar' l'afflato. Tagli e punte a furor quivi fi mena, Quivi ripara or fcudo or lama or salto. Vada la botta vota, o vada piena, L'aria ne ftrida, e ne risuona in alto. Quegli elmi quegli usberghi quegli scudi Moltrar' ch' erano saldi più che incudi. XCVII.

Se de l'aspra donzella il braccio è grave, Nè quel del cavalier nimico è liere. Ben la misura ugual l'un da l'altro ave: Quanto appunto l'un dà, tanto riceve. Chi vuol due fiere audaci anime brave. Cercar più là di queste due non deve, Nè cercar più destrezza nè più possa, Che n'an tra lor quanto più aver si possa.

### XCVIII.

Le donne che gran pezzo mirato anno Continuar tante percolle orrende. E che nei cavalier' segno d'affanno E di stanchezza ancor non si comprende; Dei due miglior' guerrier' lode lor danno, Che sien tra quanto il mar sue braccia stende. Par lor., che, se non fosfer più che sorti, Esser dovrian sol del travaglio morti.

### XCIX.

Ragionando tra se dicea Marfisa:
Buon fu per me, che costui non si mosse;
Ch' andava a rischio di restarne uccisa,
Se dianzi stato coi compagni sosse;
Quando io mi trovo appena a questa guisa
Di potergli star contra a le percosse.
Cost dice Marssa; e tuttavolta
Non resta di menar la spada in volta.

Buon fu per me, dicea quell'altro ancora, Che riposar costui nou ho lasciato: Difender me ne posso a fatica ora, Che da la prima pugna è travagliato. Se fin al nuovo di facea dimora A ripigliar vigor, che saria staso? Ventura ebbi io quanto più possa aversi, Che non volesse tor quel ch'io gli ossersi.

CI.

La battaglia durò fin a la sera:
Nè chi avelle anco il meglio era palese;
Nè l' un nè l'altro più senza lumiera
Saputo avria come schivar l'offese.
Giunta la notte, a l'inclita guerriera
Fu primo a dir il cavalier cortese:
Che farem, poi che con ugual fortuna
N' ha sopraggiunti la notte importuna?
CTI

CII.

Meglio mi par che l' viver tuo prolunghi Almeno infino a tanto che s' aggiorni. Io non posso concederti che aggiunghi Fuor ch' una notte piccola a' tuoi giorni. E di ciò che non gli abbi aver più lunghi, La colpa sopra me non vo' che torni: Torni pur sopra a la spietata legge Del sesso femminil che' lloco regge.

Se di te duolmi, e di questi altri tuoi, Lo sa colui che nulla cosa ha oscura. Co' tuoi compagni star meco tu puoi; Con altri non avrai stanza sicura: Perche la turba, a cui i mariti suoi Oggi uccisi hai, già contra te congiura. Ciascun di questi, a cui dato hai la morte, Era di dieci semmine consorte.

### CIV.

Del danno ch' an da te ricevut' oggi, Desian novanta s'emmine vendetta; Sì che, se meco ad albergar non poggi, Questa notte assaini esserta. Disse Marsia: accetto che m'alloggi, Con sicurtà che non sia men perfetta In te la sede e la bontà del core, Che sia l'ardire e il corporal valore:

CV

Ma che t'incresca che m'abbia ad uccidere, Ben ti può increscere anco del contrario. Fin qui non credo che l'abbi da ridere, Perch'io fia men di te duro avversario. O la pugna seguir vogli, o dividere, O farla a l'uno o a l'altro luminario, Ad ogfi cenno pronto tu m'avrai, E come, ed ogni volta che vorrai.

CVI.

Così fu differita la tenzone
Fin che di Gange uscilfe il nuovo albore;
E fi reftò senza conclusione
Chi d'esti duo guerrier fosse il migliore.
Ad Aquilante venne ed a Grifone,
E così a gli altri il liberal fignore,
E li pregò che fin al nuovo giorno
Piacesse lor di far seco soggiorno.

Orl. furioso. T.II.

# \$22 ORL. FURIOSO. CANTO XIX.

# CVII.

Tenner lo avito senza alcun sospetto; Indi a splendor di bianchi torchi ardenti Tutti saliro ov'era un real tetto Diffinto in molti adorni alloggiamenti. Stupefatti al levarfi de l'elmetto, Mirandofi, reftaro i combattenti: Che'l cavalier, per quanto apparia fuora, Non eccedeva i diciotro anni ancora.

CVIII.

Si meraviglia la donzella, come
In arme tanto un giovanetto vaglia.
Si meraviglia l'altro, ch'a le chiome
S'avvede con chi avea fatto battaglia;
E fi domanda l'un con l'altro il nome,
E tal debito tofto fi ragguaglia.
Ma come fi nomasse il giovanetto,
Ne l'altro Canto ad ascolear v'aspetto.

Fine del Canto desimonono.



Troppo spiacque a Zerbin l'esser caduto.
Orl. fur. C.º 20.

# CANTO VIGESIMO.

LE donne antiche anno mirabil cose
Fatto ne l'arme e ne le sacre muse;
E di lor opre belle e gloriose
Gran lume in tutto il mondo si diffuse.
Arpalice e Camilla son famose,
Perchè in battaglia erano esperte ed use.
Saffo e Corinna, perchè furon dotte,
Splendono illustri, e mai non veggon notte.

II.

Le donne son venute in eccellenza Di ciascun' arte ove anno posto cura: E qualunque a l'istorie abbia avvertenza, Ne sente ancor la fama non oscura: Se'l mondo n'è gran tempo stato senza, Non però sempre il mal influsso dura: E forse ascofi an lor debiti onori L'invidia, o il non saper de gli scrittori.

Ben mi par di veder ch'al secol nostro Tanta virtù fra belle donne emerga, Che può dare opra a carte ed ad inchiostro, Perchè nei futuri anni si disperga; E perchè, odiose lingue, il mal dir vostro Con voltra eterna infamia si sommerga; E le lor lodi appariranno in guisa, Che di gran lunga avanzeran Marfisa.

Or pur tornando a lei, questa donzella Al cavalier che le usò cortesia. De l'esser suo non nega dar novella, Ouando esso a lei voglia contar chi sia. Sbrigossi tosto del suo debito ella, Tanto il nome di lui saper desia: Io son, disse, Marsisa; e su assai questo; Che si sapea per tutto 'l mondo il resto.

v

L'altro comincia, poi che tocca a lui, Con più proemio a darle di se conto, Dicendo: io credo che ciascun di vui Abbia de la mia stirpe il nome in pronto; Che non pur Francia e Spagna e i vicin' sui, Ma l'India l'Etiopia e il freddo Ponto An chiara cognizion di Chiaramonte, Onde uscì il cavalier ch' uccise Almonte;

E quel ch'a Chiariello e al re Mambrino Diede la morte, e il regno lor disfece. Di quelfo sangue, dove ne l' Eufino L'Istro ne vien con otto corna o diece, Al duca Amone, il qual già peregrino Vi capitò, la madre mia mi fece; E l'anno è omai ch'io la lasciai dolente Per gire in Francia a rittovar mia gente; VII.

Ma non potei finire il mio viaggio; Che qua mi spinse un tempelloso Noto. Son dieci mefi o più, che ftanza v'aggio; Che tutti i giorni e tutte l'ore noto. Nominato son io Guidon Selvaggio, Di poca prova ancora, e poco noto. Uccifi qui Argilon da Melibea Con dieci cavalier'-che seco avea.

### VIII.

Feci la prova ancor de le donzelle; Così n'no diece a' miei piaceri allato; Ed a la scelta mia son le più belle; E son le più gentil' di questo Stato: E queste reggo e tutte l'altre, ch'elle Di se m'anno governo e scettro dato; Così daranno a qualunque altro arrida Fortuna sì, che la decina ancida.

I cavalier' domandano a Guidone, Com' ha si pochi maschi il tentoro; E s'a le mogli anno suggezione, Come effe l'an ne gli altri lochi a loro. Diffe Guidon: più volte la cagione Udita n'ho dappoi che qui dimoro; E vi ſarà, secondo ch'io ho l'udita, Da me, poi che v'aggrada, riferita.

Al tempo che tornar' dopo anni venti Da Troja i Greci (che durò l'affedio, Dieci, e dieci altri da contrarj venti Furo agiatai in mar con troppo tedio) Trovar' che le lor donne a li rormenti Di tanta affenza avean preso rimedio. Tutte s'avean giovani amanti eletti, Per non fi raffreddar sole nei letti.

### XI.

Le case lor trovaro i Greci piene
De gli altrui figli; e per parer comune
Perdonano a le mogli; che san bene,
Che tanto non potean viver digiune;
Ma ai figli de gli adulteri conviene
Altrove procacciafi altre fortune;
Che tollerar non vogliono i mariti,
Che più a le spese lor fieno nudriti.

XIII.

Sono altri espofti, altri tenuti octulti
Da le lor madri, e softenuti in vita.
In varie squadre quei ch'erano adulti,
Feron chi qua chi là tutti partita.
Per altri l'arme son, per altri culti
Gli ftudj e l'arti, altri la terra trita;
Serve altri in coste, altri è guardian di gregge,
Come piace a colei che qua giù regge.

XIII.

Parti fra gli altri un giovanetto, figlio Di Clitenneftra la crudel regina, Di diciotto anni, fresco come un giglio, O rosa cotta allor di su la spira. Quefti armato un suo legno, a dar di piglio Si pose e a depredar per la marina, In compagnia di cento giovanetti Del tempo suo, per sutta Grecia eletti.

### XIV.

I Cretesi in quel tempo che cacciato 11 crudo Idomeno del regno aveano, E per afficurarsi il nuovo Stato, D'uomini e d'arme adunazion faceano; Fero con buon stipendio lor soldato Felanto, così il giovane diceano, E lui con tutti quei che seco avea Poser per guardia a la città Dittea.

XV.

Fra cento alme città ch' erano in Creta, Dittea più ricca e più piacevol' era, Di belle donne ed amorose lieta, Lieta di giochi da mattina a sera. E com'era ogni tempo consueta D'accarezzar la gente foreftiera; Fe' a coftor sì, che molto non rimase A fargli anco fignor' de le lor case.

XVI.

Eran giovani tutti e belli affatto: Che'l fior di Grecia avea Falanto eletto: St ch'a le belle donne, al primo tratto Che y'apparir', traffero i cor' del petto. Poi che, non men che belli, ancora in fatto Si dimoftrar' buoni e gagliardi al letto: Si fero ad effe in pochi dl sì grati, Che sopra ogni altro ben n'erano amati.

### XVII.

Finita che d'accordo è poi la guerra, Per cui fato Falanto era condutto, E lo ftipendio militar fi serra Sì, che non v'anno i giovani più frutto, E per questo lasciar voglion la Terra; Fan le donne di Creta maggior lutto, E per ciò versan più dirotti pianti, Che se i lor padri avessim morti avanti. XVIII.

Da le lor donne i giovani affai foro, Ciascun per se, di rimaner pregazi; Nè volendo reftar, effe con loro N'andar', lasciando e padri e figli e frati, Di ricche gemme e di gran somma d'oro Avendo i lor domefici spogliati; Che la pratica fu tanto secreta, Che non senti la fuga uomo di Creta.

XIX.

Sì fu propizio il vento, sì fu l'ora Comoda, che Falanto a fuggir colse; Che molte miglia erano usciti funza. Quando del danno suo Creta fi dolse. Poi questa spiaggia inabitata allora Trascorfi per fortuna li raccolse... Qui fi posaro, e qui ficuri tutti Meglio del furto lor videro i frutti.

### XX.

Questa lor su per dieci giorni stanza Di piaceri amorosi tutta piena. Ma come spessio avvien che l'abbondanza Seco in cor giovanil fastidio mena; Tutti d'accordo sur di restar sanza Femmine, e liberassi di tal pena; Che non è soma da portar si grave, Come aver donna, quando a noja s'ave.

XXI.

Effi, che di guadagno e di rapine
Eran bramofi, e di flipendio parchi,
Vider ch' a pascer tante concubine,
D' altro che d' afte avean bisogno e d' archi.
Si che sole lasciar' qui le meschine,
E se n' andar di lor ricchezze carchi
Là dove in Puglia in ripa al mar poi sento
Ch'edificar la Terra di Tarento.

XXII.

Le donne che si videro tradite Dai loro amanti, in chi più sede aveano, Restar per alcun di si sbigottire, Che statue immote in lito al mar pareano. Visto poi che da gridi e da infinite Lagrime alcun profitto non traeano, A pensar cominciaro, e ad aver cura Come ajutarsi in tanta lor sciagura;

### XXIII.

E proponendo in mezzo i lor pareri, Altre diceano: in Creta è da tornari, E piuttofto a l'arbitrio de severi Padri, ed offesi lor mariti darsi, Che nei deserti liti e boschi fieri, Di disagio e di fame consumarsi. Altre dicean che lor saria più onesto Assognari nel mar, che mai far questo; XXIV.

E che manco mal era meretrici Andar pel mondo, andar mendiche o schiave, Che se stesse offerire a li supplici Di ch'eran degne l'opere lor prave. Questi e simil' partiti le inselici Si proponean, ciascun più duro e grave. Tra loro al fine una Orontea levosse, Ch'origine traca dal re Minosse.

XXV.

La più giovan de l'altre e la più bella,
E la più accorta, e che avea meno errato:
Amato avea Falanto, e a lui pulzella
Datafi, e per lui il padre avea lasciato.
Coftei moftrando in viso ed in favella
Il magnanimo cor d'ira infiammato,
Redarguendo di tutte altre il detto,
Suo parer diffe, e fe' segujnne effetto.

### XXVI.

Di quelta Terra a lei non parve torsi, Che conobbe feconda e d'aria sana; E di limpidi fiumi aver discorsi, Di selve opaca, e da più parte piana, Con porti e foci, ove dal mar ricorsi Per ria fortuna avea la gente frana, Ch' or d'Africa portava, ora d'Egitto Cose diverse e necessaria di vitto.

XXVII.

Qui parve a lei fermarfi, e far vendetta Del viril seffo che le avea sì offese:
Vuol-ch' ogni nave che da' venti aftretta A pigliar venga potto in suo paese, A sacco a sangue a foco al fin fi metta, Nè de la vita a un sol fi sia cortese.
Così fiu detto, e così fu conchiuso, E fu fatta la legge, e messa in uso.

XXVIII.

Come turbar l'aria sentiano, armate Le femmine correan su la marina, Da l'implacabile Orontea guidate, Che diè lor legge, e si se' lor regina; E de le navi ai liti lor cacciate Faceano incendj orribili e rapina, Uom non lasciando vivo, che novella Dar ne potesse in questa parte o in quella.

# XXIX.

Così folinghe viffero qualche anno, Aspre nimiche del seffo virile; Ma conobbero poi che 'I proprio danno Procaccerian, se non mutavan fitle: Che se di lor propagine non fanno, Sarà lor legge in breve irrita e vile, E mancherà con l'infecondo regno; Dove di farla eterna era il disegno.

### XXX.

Sì che temprando il suo rigore un poco, Scelsero in spazio di quattro anni intieri, Di quanti capitaro in questo loco Dieci belli e gagliardi cavalieri, Che per durar ne l'amoroso gioco Contr'esse cento fosser buon' guerrieri. Esse in tutto eran cento; e statuito Ad ogni lor decina fu un marito.

# XXXI.

Prima ne fur decapitati molti, Che riusciro al paragon mal forti. Or quefli dieci a buona prova tolti, Del letto e del governo ebbon consorti, Facendo lor giurar, che se più colti Altri uomini verriano in quefti porti, Essi sarian, che, spenta ogni pietade, Li porriano ugualmente a fil di spade.

### XXXII.

Ad ingroffare, ed a figliar appresso
Le donne, indi a temere incominciaro,
Che tanti nascerian del viril sesso,
Che contra lor non avrian poi riparo:
E al fine in man de gli uomini rimesso
Saria il governo ch'elle avean at caro.
SI ch' ordinar', mentre evran gli anni imbelli,
Far st, che mai non fossin lor ribelli.

### XXXIII.

Perchè il sesso viril non le soggioghi, Uno ogni madre vuol la legge orrenda, Che tenga seco: gli altri, o li soffoghi, O fuor del regno li permuti o venda. Ne mandano per questo in vari luoghi; E a chi li porta dicono che prenda Femmine, se a baratto aver ne puore; Se no, non torni almen con le man' vote.

# XXXIV.

Nè uno ancora alleverian, se senza Poteffin fare, e mantenere il gregge. Quefta è quanta pietà, quanta clemenza Più ai suoi, ch'a gli altri, usa l'iniqua legge. Gli altri condannan con ugual sentenza; E solamente in quelto fi corregge, Che non vuol che secondo il primiero uso, Le femmine gli uccidano in confuso,

### XXXV.

Se dieci o venti o più persone a un tratto Vi fosse giunte, in carcere eran messe: E d'un al giorno, e non di più era tratto Il capo a sorte, che perir dovesse Nel tempio orrendo ch' Orontea avea satto, Dove un altare a la Vendetta eresse: E dato a l'un de'dieci il crudo ussicio Per sorte era di farne sacrissico.

### XXXVI.

Dopo molti anni a le rive omicide A dar venne di capo un giovanetto, La cui fitrpe scendea dal buono Alcide, Di gran valor ne l'arme, Elbanio detto. Qui preso fu, ch'appena se n'avvide, Come quel che venia senza sospetto: E con gran guardia in stretta parte chiuso, Con gli altri era serbato al crudel uso. XXXVII.

Di viso era costui bello e giocondo, E di maniere e di costumi ornato, E di parlar si dolce e si facondo, Ch' un aspe volentier l' avria ascostato; Sì che, come di cosa rara al mondo, De l'esser suo su tosso rapportato Ad Alessandra figlia d'Orontea, Che di molt'anni grave anco vivea.

### XXXVIII.

Orontèa vivea ancora, e già mancate
Tutte eran l'altre, ch'abitar qui prima:
E dieci tante e più n'erano nate,
E in forza eran cresciute, e in maggior stima:
Nè tra dieci fucine, che serrate
Stavan pur spesso, avean più d'una lima.
E dieci cavalieri anco avean cura
Di dare a chi venia siera avventura.

### XXXIX.

Alessandra bramosa di vedere Il giovanetto ch' avea tanta lode,
Da la sua madre in singolar piacere
Impetra sì, ch' Elbanio vede ed ode;
E quando vuol partirne, rimanere
Si sente il core, ove è chi 'l punge e rode.
Legar si sente, e non sa far contesa,
E al fin dal suo prigion si trova presa.

### XL.

Elbanio disse a lei: se di pietade S' avesse, donna, qui notizia ancora, Come se n'ha per tutr' altre contrade, Dovunque il vago sol luce e colora; Io oserei per vostra alma beltade Ch'ogni animo gentil di se innamora, Chiedervi in don la vita mia, che poi Saria ognor presto a spenderla per voi.

### XLI.

Or quando fuor d'ogni ragion qui sono Privi d'umanitade i cori umani, Non vi domanderò la vita in dono: Che i pregpi miei so ben che sarian vani: Ma che da cavaliero, o trifto o buono Ch'io sia, possa morir con l'arme in mani; E non come dannato per giudicio, O come animal bruto in sacrificio.

# XLII.

Alessandra gentil, ch'umidi avea Per la pietà del giovanetto i rai, Rispose: ancor che più crudele e rea Sia quella Terra, ch'altra fosse mai; Non concedo però che qui Medea Ogni femmina fia, come tu fai: E quand'ogni altra così fosse ancora, Me sola di tant'altre io vo'trar fuora.

# XLIII.

E se ben per addietro io fossi stata Empia e crudel, come qui sono tante: Dir posso che soggetto ove mostrata Per me sosse pietà, non ebbi avante. Ma ben sarei di tigre più arrabbiata, E più duro avrei'l cor, che di diamante, Se non m'avesse tolto ogni durezta Tua beltà, tuo valor, tua gentilezza.

Orl. furiofo . T. II.

### XLIV.

Così non fosse la legge più forte, Che contra i peregrini è statuita; Come io non schiverei con la mia morte Di ricomprar la tua più degna vita. Ma non è grado qui di sì gran sorte, Che ti potesse dar libera aita; E quel che chiedi ancor, benchè sia poco, Difficile ottener fia in questo loco. XI.V.

Pur io vedrò di far che tu l'ottenga, Ch'abbi innanzi al morir questo contento; Ma mi dubito ben che te n'avvenga, Tenendo il morir lungo, più tormento. Soggiunse Elbanio: quando incontro io venga A dieci armato, di tal cor mi sento. Che la vita ho speranza di salvarme, E uccider lor, se tutti fosser' arme, XLVI.

Alessandra a quel detto non rispose, Se non un gran sospiro, e dipartisse, E portò nel partir mille amorose Punte nel cor, mai non sanabil, fisse. Venne a la madre, e volontà le pose Di non lasciar che'l cavalier morisse, Quando fi dimostrafle così forte, Che solo avesse posto i dieci a morte.

### XLVII.

La regina Orontea fece raccorre

Ita suc configlio, e diffe: a noi conviene
Sempre il miglior che ritroviamo, porre
A guardar nostri porti e nostre arene:
E per saper chi bea lasciar, chi torre,
Prova è sempre da far, quando egli avviene,
Per non patir con nostro danno a torto
Che regni il vile, e chi ha valor sia morso.

XLVIII.

A me par, se a voi par, che statuito Sia, ch'ogni cavalier per lo avvenire, Che sortuna abbia tratto al nostro sito, Prima ch'al tempio si faccia morire, Possa egli sol, se gli piace il partito, Incontra i dieci a la battaglia uscire; E se di tutti vincersi è possente, Guardi egli il porto, e seco abbia altra gente.

# XLIX.

Parlo così, perchè abbiam qui un prigione, Che par che vincer dicci s'offerisca. Quando sol vaglia tante altre persone, Dignissimo è, per Dio, che s'esaudisca. Così in contrario avrà punizione, Quando vaneggi, e temerario ardisca. Orontea fine al suo parlar qui pose, A cui de le più antiche una rispose:

La principal eagion che a far disegno Sul commerzio de gli uomini ci mosse. Non fu, perch' a difender questo regno Del loro ajuto alcun bisogno fosse : Che per far questo abbiamo ardire e ingegno Da noi medesme, e a sufficienza posse: Così senza sapessimo far anco, Che non venisse il propagarci manco:

Ma poichè senza lor questo non lece, Tolti abbiam, ma non tanti, in compagnia, Che mai ne sia più d'uno incontra diece, Sì ch'aver di noi possa signoria. Per concepir di lor questo si fece. Non che di lor difesa uopo ci sia. La lor prodezza sol ne vaglia in questo, E sieno ignavi e inutili nel resto.

LII.

Tra noi tenere un uom che sia sì forte, Contrario è in tutto al principal disegno. Se può un solo a dieci uomini dar morte, Quante donne farà stare egli al segno? Se i dieci nostri fosser di tal sorte, Il primo dì n'avrebbon tolto il regno. Non è la via di dominar, se vuoi Por l'arme in mano a chi può più di noi.

### LIII.

Pon mente ancor, che quando così aiti Fortuna questo tuo che i dieci uccida, Di cento donne che de'lor mariti Rimarran prive, sentirai le grida. Se vuol campar, proponga altri partiti, Ch'esser di dieci giovani omicida. Pur, se per far con cento donne è buono Quel che dieci fariano, abbia perdono. LIV.

Fu d' Artemia crudel questo il parere, (Così avea nome) e non mancò per lei Di far nel tempio Elbanio rimanere Scannato innanzi a gli spietati Dei. Ma la madre Orontea che compiacere Volle a la figlia, replicò a colei Altre ed altre ragioni, e modo tenne, Che nel Senato il suo parer s'ottenne.

I.V.

L'aver Elbanio di bellezza il vanto Sopra ogni cavalier che fosse al mondo, Fu nei cor' de le giovani di tanto, Ch' erano in quel configlio, e di tal pondo, Che'l parer de le vecchie andò da canto, Che con Artemia volean far secondo L'ordine antico; nè lontan fu molto Ad esser per favore Elbanio assolto.

### LVL

Di perdonargli in somma fu conchiuso, Ma poiche la decina avelle spento, E che ne l'altro assalto fosse ad uso Di dieci donne buosto, e non di cento. Di carcer l'altro giorno fu dischiuso; E avuto arme e cavallo a suo talenco, Conera dicei guerrier' solo fi mise, E l'uno appresso a l'altro in piazza uccise. LVIL

Fu la notte seguente a prova messo Contra dieci donzelle ignado e solo; Dove ebbe a l'ardir sus si buon successo, Che fece il saggio di tutto lo stuolo. E questo gli acquistè sal grazia appresso Ad Orontea, che l'ebbe per figlissolo, E gli diede Alessandra, e l'altre neve Con chi avea fatto le notsurne prove. LVIII.

E lo bació con Alessandra bella, Che poi die nome a questa Terra, erede : Con patro, ch' a servare egli abbia quella Legge, ed ogni altro che da lui succede, Che ciascun che già mai sua fiera stella Farà qui por lo sventurato piede, Elegger possa, o in sacrificio darfe, O con dieci guerrier' solo provarh;

### LIX.

E s'egli avvien che'l dì gli uomini uocida, La notte con le femmine si provi; E quando in questo ancor tanto gli arrida La sorte sua, che vincitor si trovi; Sia del femmineo stuol principe e guida, E la decina a scelta sua rinnovi; Con la qual regni fin ch' un altro arrivi Che sia più forte, e lui di vita privi.

Appresso a duemila anni il costume empio Si è mantenuto, e si mantiene ancora; E sono pochi giorni, che nel tempio Uno infelice peregrin non mora. Se contra ai dieci alcun chiede ad esempio D' Elbanio armarsi, che ve n'è talora, Spesso la vita al primo assalto lassa, Ne di mille uno a l'altra prova passa.

# LXI.

Pur ci passano alcuni; ma sl rari, Che su le dita annoverar si ponno. Uno di questi su Argilon; ma guari Con la decina sua non fu qui donno; Che cacciandomi qui venti contrari, Gli occhi gli chiusi in sempiterno sonno. Così foss' io con lui morto quel giorno, Prima che viver servo in tanto scorno;

### LXII.

Che piaceri amorofi, e riso e gioco Che suole amar ciascun de la mia etade, Le porpore e le gemme e l'aver loco Innanzi a gli altri ne la sua citzade, Potuto anno, per Dio, mai giovar poco A l'uom che privo fia di libetrade. E'l non poter mai più di qui levarmi, Servirù grave e intollerabil parmi.

#### LXIII.

Il vedermi lograr dei miglior anni Il più bel fiore in si vile opra e molle, Tiemmi il cor sempre in fitmolo e in affanni, Ed ogni gufto di piacer mi tolle. La fama del mio sangue spiega i vanni Per tutto I mondo, e fin al ciel s'eftolle; Che forse buona parte anch' io n'avrei, S'esser poteffi coi fratelli miei.

# LXIV.

Parmi che ingiuria il mio deffin mi faccia, Avendomi a si vil servigio eletto; Come chi ne l'armento il defirier caccia, Il qual d'occhio o di piedi abbia difetto, O per altro accidente che dispiaccia, Sia faeto a l'arme, e a miglior uso inetto. Né sperando io, se non per morte, uscire Di si vil servità, bramo morire.

#### LXV.

Guidon qui fine a le parole pose, E maledì quel giorno per isdegno, Il qual dei cavalieri e de le spose Gli diè vittoria in acquistar quel regno, Astolfo stette a udire, e si nascose Tanto, che si se' certo a più d' un segno, Che come detto avea, questo Guidone Era figliuol del suo parente Amone.

LXVI.

Poi gli rispose: io sono il Duca inglese, Il tuo cugino Aftolfo; ed abbracciollo, E con atto amorevole e cortese. Non senza sparger lagrime, baciollo. Caro parente mio, non più palese Tua madre ti potea por segno al collo; Ch' a farne fede che tu sei de' nostri, Basta il valor che con la spada mostri-

# LXVII.

Guidon ch'altrove avria fatto gran festa D'aver trovato un sì stretto parente, Quivi l'accolse con la faccia mesta, Perchè fu di veder velo dolente. Se vive, sa ch' Astolfo schiavo resta; No il termine è più là, che'l di seguente. Se sia libero Astolfo, ne more esso; Si che 'l ben d'uno è il mal de l'altro espresso.

#### LXVIII.

Gli duol che gli altri cavalieri ancora
Abbia vincendo a far sempre cattivi;
Ne più, quando effo in quel contrafto mora,
Potrà giovar, che servitù lor schivi;
Che se d'un fango ben li potra fitora,
E poi s'inciampi come a l'altro arrivi;
Avrà lui senza pro vinto Marfisa;
Ch'effi pur ne fien schiavi, ed ella uccisa.

LXIX.

Da l'altro canto avea l'acerba etade, La cortesia e il valor del giovanetto D'amore intenerito e di pietade Tanto a Marsia ed ai compagni il petto; Che con morte di lui lor libertade Esse dovendo, avean quassa a dispetto: E se Marsias non può far con manco, Ch'uccider lui, vuol essa morie anco.

# LXX.

Ella disse a Guidon: vientene infieme
Con noi, ch'a viva forza uscirem quinci.
Deh, rispose Guidon, lascia ogni speme
Di mai più uscirae, o perdi meco o vinci.
Ella soggiunse: il mio cor mai non teme
Di non dar fine a cosa che cominci:
Nè trovar so la più ficura strada
Di quella ove mi sia guida la spada.

### LXXI.

Tal ne la piazza ho il tuo valor provato. Che, s' io son teco, ardisco ad ogn'ampresa. Quando h tutba iacomo a lo fiecatoro. Sarà domani in sul teatro ascesa. Io vo' che l'uccidiam per ogni loto, O vada in foga, o cerchi far difesa: E ch'indi ai lupi, a gli avvoltoi del loco Lasciamo i corpi, e la cittade al foco.

LXXII.

Soggiunse a lei Guidon: tu m'avrai pronto A seguitarti ed a morirti a canto; Ma vivi rimaner non facciam conto: Baftar ne può di vendicarci alquanto; Che speffo dieci mila in piazza conto Del popol femminile, ed altretranto Resta a guardare e porto e Rocca e mura; Nè alcuna via d'useir trovo ficura.

# LXXIII.

Diffe Marfest: e molto più seno elle De gli uomini che Serse ebbe già intorno; E sieno più de l'anime ribelle Ch'uscir del ciel con lor perpetuo scorno; Se tu sei meco, o alanen non sii con quelle, Tutte le voglio uccidere in un giorno. Guidon soggiusse: io non ci so via alcuna Ch'a valer n'abbia, se non val quest'una.

### LXXIV.

Ne può sola salvar, se ne succede, Quest'una ch'io dirò, ch'or mi sovviene. Fuor ch'a le donne, uscir non si concede, Nè metter piede in su le salse arene; E per questo commettermi a la fede D'una de le mie donne mi conviene. Del cui perfetto amor fatto ho sovente Più prova ancor, ch'io non farò al presente . .

LXXV.

Non men di me tormi costei desia Di servitù, pur che ne venga meco; Che così spera senza compagnia De le rivali sue, ch' io viva seco. Ella nel porto o fusta o saertia Farà ordinar, mentre è ancor l'aer cieco, Che i marinari vostri troveranno Acconcia a navigar, come vi vanno.

### LXXVI.

Dietro a me tutti in un drappel ristretti, Cavalieri, mercanti e galeotti, Che ad albergarvi sotto a questi tetti Meco, vostra mercè, siete ridotti, Avrete a farvi ampio sentier coi petti, Se del nostro cammin siamo interretti. Così spero, ajutandoci le spade, Ch'io vi trarrò de la crudel cittade.

# LXXVII.

Tu fa come ti par, disse Marsisa:
Ch'io son per me d'uscir di qui sicura.
Più facil fia che di mia mano uccisa
La gente sia ch'è dentro a queste mura,
Che mi veggi suggire, o in altra guisa
Alcun possa notar ch'abbia paura.
Vo'uscir di giorno, e sol per forza d'arme;
Che per ogni altro modo obbrobrio parme.
LXXVIII.

S'io ci fossi per donna conosciuta,
'So ch' avrei da le donne onore e pregio;
E volentieri io ci sarei tenuta,
E tra le prime sorse del collegio.
Ma con costoro essendi venuta,
Non ci vo' d'essi aver più privilegio.
Troppo error sora ch'io mi stessi o andassi
Libera, e gli altri in servitù lasciassi.

Queste parole ed altre seguitando, Mostrò Marsisa che'l rispetto solo Ch'avea al periglio de'compagni (quando Potria loro il suo ardir tornar in duolo) La tenea, che con alto e memorando Segno d'ardir non assalia lo stuolo. E per questo a Guidon lascia la cura D'usar la via che più gli par sicura.

LXXIX.

#### LXXX.

Guidon la notte con Aleria parla, ( Così avea nome la più fida moglie ) Nè bisogno gli fu molto pregarla, Che la trovò disposta a le sue voglie. Ella tolse una nave, e fece armarla. E v'arrecò le sue più ricche spoglie, Fingendo di volere al nuovo albore Con le compagne uscir in corso fuore. LXXXI.

Ella avea fatto nel palazzo innanti Spade e lance arrecar, corazze e scudi, Onde armar si potessero i mercanti, E i galeotti ch'eran mezzi nudi . Altri dormiro, ed altri ster vegghianti. Compartendo tra lor gli ozi e gli studi; Spello guardando, e per con l'arme in dollo, Se l'Oriente ancor si facea rosso.

# LXXXII.

Dal duro volto de la terra il sole Non togliea ancora il velo oscuro ed atro : Appena avea la Licaonia prole Per li solchi del ciel volto l'aratro: Quando il femmineo stuol che veder vuole Il fin de la battaglia, empl il teatro, Come ape del suo claustro empie la soglia, Che mutar regno al nuovo tempo voglia.

#### LXXXIII.

Di trombe di tambur' di suon di corni Il popol risonar fa cielo e terra; Così citando il suo fignor che torni A terminar la cominciata guerra. Aquilante e Grifon stavano adorni De le lor arme, e il duca d'Inghilterra, Guidon, Marfisa, Sansonetto e tutti Gli altri, chi a piedi e chi a cavallo instrutti.

# LXXXIV.

Per scender dal palazzo al mare e al porto, La piazza traversar fi convenia; Nè v'era altro cammin lungo nè corto: Così Guidon disse a la compagnia. E poi che di ben far molto conforto Lor diede, entrò senza rumore in via; E ne la piazza dove il popolo era S'appresentò con più di cento in schiera.

# LXXXV.

Molto affrettando i suoi compagni andava Guidone a l'altra porta per uscire; Ma la gran moltitudine che stava Intorno armata, e sempre atta a ferire, Pensò, come lo vide che menava Seco quegli altri, che volea fuggire; E tutta a un tratto a gli archi suoi ricorse, E parte, onde s' uscia, venne ad opporse.

#### LXXXVI.

Guidone e gli altri cavalier' gagliardi, E sopra tutti lor Marfisa forte, Al menar de le man' non furon tardi, E molto fer per isforzar le porte. Ma tanta e tanta copia era dei dardi, Che con ferite dei compagni e morte Pioveano lor di sopra, e d'ogn'intorno; Ch'al fin temean d'averne danno e scorno.

#### LXXXVII.

D'ogni guerrier l'usbergo era perfetto; Che se non era, avean più da temere. Fu morto il destrier sotto a Sansonetto: Quel di Marfisa v'ebbe a rimanere. Astolfo tra se disse: ora ch'aspetto Che mai mi possa il corno più valere? Io vo' veder, poi che non giova spada, S'io se col corno afficurar la strada.

# LXXXVIII.

Come ajutar ne le fortune estreme Sempre si suol, si pone il corno a bocca: Par che la terra e tutto'l mondo treme, Ouando l'orribil suon ne l'aria scocca. Si nel cor de la gente il timor preme, Che per desio di fuga si trabocca Giù del teatro sbigottita e smorta, Non che lasci la guardia de la porta.

#### LXXXIX.

Come talor fi gitta e fi periglia E da finestra e da sublime loco L'esterrefatta subito famiglia Che vede appresso e d'ogn' intorno il foco, Che mentre le tenea gravi le ciglia Il pigro sonno, crebbe a poco a poco; Così messa la vita in abbandono, Ognun fuggia lo spaventoso suono.

XC.

Di qua di là, di su di giù smarrita
Surge la turba, e di fuggir procaccia:
Son più di mille a un tempo ad ogni uscita:
Cascano a monti, e l' una l' altra impaccia.
In tanta calca perde altra la vita,
Da palchi e da finestre altra si schiaccia:
Più d'un braccio si rompe e d'una testa,
Di che altra morta, altra storpiata resta.

XCI.

Il pianto e 'l grido infino al ciel saliva.)
D'alta ruina mifto e di fracaflo.

Affretta, ovunque il suon del corno arriva.
La turba spaventata in fuga il paflo.
Se udite dir che d'ardimento priva
La vil plebe fi moltri e di cor baflo,
Non vi maravigliate: che natura
E' de la lepre aver sempre paura;

Orl. furiofo . T. II.

#### XCII.

Ma che dicte del già tanto fiero Cor di Marfisa e di Guidon Selvaggio? Dei due giovani figli d'Oliviero, Che già tanto onoraro il lor lignaggio? Già centomila avean stimati un zero; E in fuga or se ne van senza coraggio, Come conigli o timidi colombi, A cui vicino alto rumor rimbombi.

#### XCIII.

Così noceva ai suoi, come a gli strani La forza che nel corno era incantata. Sansonetto, Guidone e i due germani Fuggon dietro a Marsisa spaventata; Ne suggendo ponno ir tanto lontani, Che lor non sia l'orecchia anco intronata. Scorre Aflosso la Terra in ogni lato, Dando via sempre al corno maggior fiato.

# XCIV.

Chi scese al mare, e chi poggiò sul monte, E chi tra i boschi ad occultar si venne: Alcuna senza mai volger la fronte Fuggir per dicci di non si ritenne. Usci in tal punto alcuna suor del ponte, Ch' in vita sua mai più non vi rivenne. Sgombraro in modo e piazze e templi e case, Che quasi vota la città rimase.

#### XCV.

Marfisa e'l buon Guidone e i due fratelli E Sansonetto, pallidi e tremanti Fuggiano in verso il mare, e dietro a quelli Fuggiano i marinari e i mercatanti: Ove Aleria trovar', che fra i castelli Loro avea un legno apparecchiato innanti. . Quindi, poi ch'in gran fretta li raccolse, Diè i remi a l'acqua, ed ogni vela sciolse. XCVI.

Dentro, e d'intorno il Duca la cittade Avea scorsa dai colli infino a l'onde: Fatto avea vote rimaner le ftrade: Ognun lo fugge, ognun se gli nasconde. Molte trovate fur, che per viltade S'eran gittate in parti oscure e immonde; E molte, non sapendo ove s'andare, Messefi a nuoto, ed affogate in mare. XCVII.

Per trovare i compagni il Duca viene, Che si credea di riveder sul molo. Si volge intorno, e le deserte arene Guarda per tutto, e non v'appare un solo. Leva più gli occhi, e in alto a vele piene Da se lontani andar li vede a volo; S che gli convien fare altro disegno Al suo cammin, poi che partito è il legno.

#### XCVIII.

Lasciamolo andar pur, nè vi rincresca
Che tanta strada far debba soletto
Per terra d'infedeli e barbaresca,
Dove mai non si va senza sospetto.
Non è periglio alcuno onde non esca
Con quel suo corno; e n'ha mostrato effetto;
E dei compagni suoi pigliamo cura,
Ch'al mar suggian tremando di paura.
XCIX.

A piena vela si cacciaron lunge
Da la crudele e sanguinosa spiaggia:
E poi che di gran lunga non li giunge
L'orribil suon ch'a spaventar più gli aggia;
Insolita vergogna si li punge,
Che com' un foco a tutti il viso raggia.
L'un non ardisce mirar l'altro, e stassi
Tristo senza parlar con gli occhj bassi.

Passa il nocchiero al suo viaggio intento E Cipro e Rodi; e giù per l'onda egea Da se vede fuggier Isele cento Col periglioso capo di Malea: E con propizio ed immutabil vento Asconder vede la greca Morea: Volta Sicilia, e per lo mar tirreno Costeggia de l'Italia il lito ameno;

CI.

E sopra Luna ultimamente sorse,
Dove lasciato avea la sua famiglia,
Dio ringaziando, che il pelago corse
Senza più danno, e il noto lito piglia.
Quindi un nocchier trovar per Francia sciorse,
Il qual di venir seco li configlia;
E nel suo legno ancor quel di montaro,
Ed a Marsilia in breve si trovaro.

CII.

Quivi non era Bradamante allora, Ch' aver solea governo del paese: Che se vi folfe, a far seco dimora Gli avria sforzati con parlar cortese. Sceser nel lito, e la medefima ora Dai quattro cavalier: congedo prese Marfisa, e da la donna del Selvaggio, E pigliò a la ventura il suo viaggio; CIII.

Dicendo, che lodevole non era, Chandaffer tanti cavalieri infiente; Chen gli ftorni e i colombi vanno in schiera; I daini e i cervi e ogni animal che teme: Ma l'audace falcon, l'aquila altera, Che ne l'ajuto altrui non metton speme, Orfi, tigri, leon', soli ne vanno, Che di più forza alcun timor non anno.

CIV.

Nessum de gli altri su di quel pensiero; Si ch'a lei sola toccò a sar partira. Per mezzo i boschi e per strano sentiero Dunque ella se n'andò sola e romita. Grisone il bianco, ed Aquilante il nero Figliar' con gli altri duo la via più trita, E giunsero a un castello il di seguente, Dove albergati sur cortesemente.

Cortesemente dico in apparenza;
Ma tofto vi sentir contrario effetto:
Che 'I fignor del caftel benevolenza
Fingendo e cortefia, lor diè ricetto;
E poi la notte, che ficuri senza
Timor dormian, li fe' pigliar nel letto:
Nè prima li lasciò, che d'offervare
Una coftuma ria gli fe' giurare.

Ma vo' seguir la bellicosa donna Prima, fignor, che di coftor più dica. Passò Druenza, il Rodano e la Sonna, E venne a più d' una montagna aprica. Quivi lungo un torrente in negra gonna Vide venire una femmina antica, Che ftanca e lassa era di lunga via; Ma via più afsitta di malinconia.

359

CVII.

Questa è la vecchia che solea servire
Ai malandrin' nel cavernoso monte,
Là dove alta giustizia se' venire
A dar lor morte il paladino conse.
La vecchia che timore ha di morire
Per le cagion' che poi vi saran conte,
Già molti di va per via scura e soca,
Fuggendo ritrovar chi la conosca.

CVIII.

Quivi d'estranio cavalier sembianza L'ebbe Marsisa a l'abito e a l'arnese: E perciò non fuggì, com'avea usanza Fuggir da gli altri ch'eran del paese; Anzi con ficurezza e con baldanza Si fermò al guado, e di lontan l'attese; Al guado del torrente ove trovolla, La vecchia le usci incontra, e salutolla;

Poi la pregò che seco oltra quell' acque Ne l'altra ripa in groppa la portalle. Marfisa, che gentil fu da che nacque, Di là dal fiumicel seco la traffe; E portarla anche un pezzo non le spiacque, Fin ch' a miglior cammin la ritornalle Fuor d' un gran fango; e al fin di quel sentiero Si videro a l' incontro un cavaliero.

CIX.

# CX.

Il cavalier su ben guernita sella Di lucide arme e di bei panni ornato Verso il fiume venia, da una donzella, E da un solo scudiero accompagnato. La donna ch' avea seco era affai bella, Ma d'altiero sembiante e poco grato, Tutta d'orgoglio e di faftidio piena, Del cavalier ben degna che la mena.

# CXI.

Pinabello, un de' conti maganzesi Era quel cavalier ch'ella avea seco; Quel medesmo che dianzi a pochi mesi Bradamante gittò nel cavo speco. Quei sospir', quei singulti così accesi, Quel pianto che lo se' già quasi cieco, Tutto su per costei ch'or seco avea, Che'l negromante allor gli ritenea.

# CXII.

Ma poi che fu levato di sul colle L'incantato castel del vecchio Atlante, E che potè ciascuno ire ove volle Per opra e per virtù di Bradamante; Costei, ch'a li desi facile e molle Di Pinabel sempre era stata innante, Si tornò a lui, ed in sua compagnia Da un castello ad un altro or se ne gsa;

#### CXIII.

E ficcome vezzosa era e mal usa, Quando vide la vecchia di Marfisa, Non fi potè tenere a bocca chiusa Di non la motteggiar con beffe e risa. Marfisa altiera, appreffo a cui non s'usa Sentirfi oltraggio in qualfivoglia guisa, Rispose d' ira accesa a la donzella, Che di lei quella vecchia era più bella:

CXIV.

E che al suo cavalier volea provallo, Con patto di poi torre a lei la gonna, E il palafren ch'avea, se da cavallo Gittava il cavalier di ch'era donna. Pinabel, che faria, tacendo, fallo, Di risponder con l'arme non affonna: Piglia lo scudo e l'afta, e il deltrier gira, Poi vien Marfisa a ritrovar con ira.

CXV.

Marfisa incontra una gran lancia afferra, E ne la vista a Pinabel l'arresta, E si stordito lo riversa in tetra. Che tarda un'ora a rilevar la testa. Marfisa vincitrice de la guerra Fe'trarre a quella giovane la vesta, Ed ogni altro ornamento le se'torre, E ne se'il tutto a la sua yecchia porre.

#### CXVI.

E di quel giovanile abito volse
Che fi vestifife, e se n'ornaffe tutta;
E se' che l' palafreno anco si tolse,
Che la giovane avea quivi condutta.
Indi al preso cammin con lei si volse,
Che, quanto era più ornata, era più brutta.
Tre giorni se n'andar' per lunga strada
Senza sar cosa onde a parlar m'accada.

# CXVII.

Il quarto giorno un cavalier trovaro, Che venia in fretta galoppando solo. Se di saper chi fia forse v'è caro, Dicovi ch'è Zerbin di re figliuolo, Di virtù esempio, e di bellezza raro, Che se steffo rodea d'ira e di duolo, Di non aver potuto far vendetta D' un che gli avea gran cortesia interdetta.

# CXVIII.

Zerbino indarno per la selva corse Dietro a quel suo che gli avea fatto oltraggio. Ma si a tempo colui seppe via torse, Si seppe nel fuggir prender vantaggio, Si il bosco. e si una nebbia lo soccorse Ch'avea offuscato il mattutino raggio; Che di man di Zerbin fi levò netto, Fin che l'ira e il furor gli usci del petto.

# CXIX.

Non pote, ancor che Zerbin fosse irato, Tener, vedendo quella vecchia, il riso; Che gli parea dal giovanile ornato Troppo diverso il brutto antice viso; Ed a Marssa che le venia a lato, Disse guerrier, tu sei pien d' ogni avviso, Che damigella di tal sorte guidi, Che non temi trovar chi te la invidi.

#### CXX.

Avea la donna, se la crespa buccia
Può darne indizio, più de la Sibilla;
E parea così ornata una bertuccia,
Quando per mover riso alcun vestilla;
Ed or più brutta par, che si corruccia,
E che da gli occhj l'ira le sfavilla;
Che a donna non si fa maggior dispetto,
Che quando o vecchia o brutta le vien detto.
CXXI.

Mostrò turbassi l'inclita donzella, Per prenderne piacer, come si prese; E rispose a Zerbin: mia donna è bella, Per Dio, via più che tu non sei cortese; Come ch' io creda che la tua favella Da quel che sente l'animo non scese. Tu singi non conoscer sua beltade Per escusar la tua somma viltade.

CXXII.

E chi saria quel cavalier che questa Si giovane e si bella ritrovasse Senza più compagnia ne la foresta, E che di farla sua non si provasse? Si ben, disse Zerbin, teco s'assesta, Che saria mal ch'alcun te la levasse; Ed io per me non son così indiscreto, Che te ne privi mai: stanne pur lieto.

CXXIII.

Se in altro conto aver vuoi a far meco. Di quel ch' io vaglio son per farti mostra; Ma per costei non mi tener sì cieco. Che solamente sar voglia una giostra. O brutta o bella sia, restis teco: Non vo partir tanta amicizia vostra: Ben vi siete accoppiati: io giurerei, Com'ella è bella, tu gagliardo sei.

CXXIV.

Soggiunse a lui Marfisa: al tuo dispetto Di levarmi coftei provar convienti. Non vo'patir ch' un si leggiadro aspetto Abbi veduto, e guadagnar nol tenti. Rispose a lei Zerbin: non so a ch'effetto L' uom si motta a periglio e si tormenti, Per riportarne una vittoria poi, Che giovi al vinto, e il vincitore annoi.

# CXXV.

Se non ti par questo partito buono,
Te ne do un altro, e ricusar nol dei;
Disca a Zerbin Marsisa; che s'io sono
Vinto da te, m'abbia a restar costei;
Ma s'io te vinco, a forza te la dono.
Dunque proviam chi de'star senza lei.
Se perdi, converrà che tu le faccia
Compagnia sempre, ovunque andar le piaccia.
CXXVI.

E così sia, Zerbin rispose, e volse
A pigliar campo subito il cavallo:
Si levò su le statte, e si raccolse
Fermo in arcione: e per non dare in fallo,
Lo scudo in mezzo a la donzella colse:
Ma parve urtasse un monte di metallo:
Ed ella in guisa a lui roccò l'elmetto,
Che stordito il mandò di sella netto.

# CXXVII.

Troppo spiacque a Zerbin l'esser caduto: Che in altro scontro mai più non gli avvenne, E n'avea mille e mille egli abbattuto, Ed a perpetuo scorno se lo tenne. Stette per lungo spazio in terra muto; E più gli dolse, poi che gli sovvenne Ch'avea promesso, e che gli convenia Aver la brutta vecchia in compagnia.

# CXXVIII.

Tornando a lui la vincitrice in sella, Dilfe ridendo: questa t'appresento: E quanto più la veggio e grata e bella, Tanto ch'ella sia tua più mi contento. Or tu in mio loco sei campion di quella: Ma la tua fe non se ne porti il vento, Che per sua guida e scorta tu non vada, Come hai promesso, ovunque andar l'aggrada.

CXXIX.

Senz' aspectrar risposta urta il destriero Per la foresta, e subito s'imbosca. Zerbin che la stimava un cavaliero, Dice a la vecchia: sa ch'io lo conosca. Ed ella non gli tiene ascoso il vero, Onde sa che lo 'ncende e che l'attosca. Il colpo fu di man d'una donzella, Che t' ha fatto votar, disse, la sella.

CXXX.

Pel suo valor coftei debitamente Usurpa a' cavalieri e scudo e lancia; E venuta è pur dianzi d'Oriente Per affaggiare i paladin' di Francia. Zerbin di questo tal vergogna sente, Che non pur tinge di rossor la guancia, Ma restò poco di non fassi. rosso Seco ogni pezzo d'arme ch'avea indosso.

# CXXXI.

Monta a cavallo, e se stesso rampogna, Che non seppe tener strette le cosce. Tra se la vecchia ne sorride, e agogna Di stimularlo e di più dargli angosce. Gli ricorda ch' andar seco bisogna; E Zerbin, ch' obbligato si conosce, L'orecchie abbassa come vinto e stanco Destrier ch' ha in bocca il fren, gli sproni al fian-CXXXII.

E sospirando: oime, fortuna fella, Dicea, che cambio è questo che tu fai? Colei che fu sopra le belle bella, Ch' esser meco dovea, levata m' hai . Ti par ch' in luogo ed in riftor di quella Si debba por costei ch' ora mi dai? Stare in danno del tutto era men male, Che fare un cambio tanto disuguale.

# CXXXIII.

Colei che di bellezza e di virtuti Unqua non ebbe e non avrà mai pare, Sommersa e rotta tra gli scogli acuti Hai data ai pesci ed a gli augei del mare; E costei che dovria già aver pasciuti Setterra i vermi, hai tolta a preservare Dieci o venti anni più che non dovevi, Per dar più peso a li mie affanni grevi.

#### CXXXIV.

Zetbin così parlava; nè men trifto In parole e in sembianti esser parea Di questo novo sì odioso acquisto, Che de la donna che perduta avea. La vecchia, ancor che non avesse visto Mai più Zerbin, per quel ch'ora dicea, S'avvide esser colui di che notizia Le diede già Isabella di Galizia.

CXXXV.

Se vi ricorda quel ch'avete udito, Costei da la spelonca ne veniva, Dove Isabella, che d'amor ferito Zerbino avea, su molti di cattiva. Più volte ella le avea già riferito Come lasciasse la paterna riva, E come rotta in mar da la procella Si salvasse a la spiaggia di Rocella.

CXXXVI.

E sì spesso dipinto di Zerbino Le avea il bel viso, e le fattezze conte; Ch' ora udendol parlare, e più vicino Gli occhj alzandogli meglio ne la fronte, Vide esser quel per cui sempre meschino Fu d'Isabella il cor nel cavo monte; Che di non veder lui più si lagnava, Che d'esser fatta ai malandrini schiava.

# CXXXVII.

La vecchia dando a le parole udienza, Che con sdegno e con duol Zerbino versa, S'avvede ben ch'egli ha falsa credenza Che fia Isabella in mar rotta e sommersa: E ben ch'ella del certo abbia scienza, Per non lo rallegrar, pur la perversa Quel che far lieto lo potria gli tace, E sol gli dice quel che gli dispiace.

CXXXVIII.

Odi tu, gli disse ella, tu che sei Cotanto altier, che si mi scherni e sprezzi; Se sapessi che nuova ho di costei Che morta piangi, mi faresti vezzi. Ma più tosto che directo, torrei, Che mi strozzassi o sessi in mile pezzi: Dove s' eri ver me più mansueto, Forse aperto t' avrei questo secreto.

# CXXXIX.

Come il maîtin che con furor s' avventa Addolfo al ladro, ad acchetarfi è prefto, Che quello o pane o cacio gli appresenta, O che fa incanto appropriato a quelto; Così tofto Zerbino umil diventa, E vien bramoso di saper il refto Che la vecchia gli accenna, che di quella Che morta piange, gli sa dir novella.

Orl. furioso, T. II. A a

#### CXL.

E volto a lei con più piacevol faccia,
La supplica la prega e la scongiura
Per gli uomini e per Dio, che non gli taccia
Quanto ne sappia, o buona o ria ventura.
Cosa non udirai che pro ti faccia,
Diffe la vecchia pertinace e dura:
Non è Isabella, come credi, morta:
Ma viva sì, ch' a' morti invidia porta.

CXLI.

E' capitata in questi pochi giorni
Che non n'udisti, in man di più di venti.
Si che qualora anco in man tua ritorni,
Ve' se sperar di corre il fior convienti.
Ah vecchia maledetta, come adorni
La tua menzogna! e tu sai pur se menti.
Se ben in man di venti ella era stata,
Non l'avea alcun però mai violata.

CXLII.

Dove l'avea veduta, domandolle Zerbino e quando, ma'nulla n'invola; Che la vecchia oftinata mai non volle A quel ch'ha detto aggiunger più parola. Prima Zerbin le fece un parlar molle, Poi minacciolle di tagliar la gola; Ma tutto è in van ciò che minaccia e prega, Che non può far parlar la brutta strega.

#### CXLIII.

Lasciò la lingua a l'ultimo in riposo Zerbin, poi che I parlar gli giovò poco: Per quel ch'udito avea tanto geloso, Che non trovava il cor nel petto loco; D'Isabella trovar si defioso, Che saria per vederla ito nel foco. Ma non poteva andar più che volesse Colei, poi ch'a Marsisa lo promesse. CXLIV.

E quindi per solingo e strano calle, Dove a lei piacque, su Zerbin condotto; Nè per o poggiar monte o scender valle, Mai si guardaro in faccia o si ser motto. Ma poi ch'al mezzo di volse le spalle Il vago sol, su il lor silenzio rotto Da un cavalier che nel cammin scontraro. Quel che seguì, ne l'altro Canto è chiaro.

Fine del Canto vigesimo.



Zerbin col cavalier fece sua scusa, Che gl' increscea d' avergli fatto offesa;

CANTO VIGESIMOPRIMO.

Î.

Soma così, nè così legno chiodo;

Come la fe ch' una bell' alma cinga
Del suo tenace indiffolubil nodo.

Nè da gli antichi par che fi dipinga
La santa fe velita in altro modo,
Che d'un vel bianco che la copra tutta;
Ch' un sol punto, un sol neo la può far brutta.

#### II.

La fede unqua non deve esser corrotta;
O data a un solo o data inseme a mille;
E così in una selva in una grotta
Lontan da le cittadi e da le ville,
Come dinanzi a rirbunali in frotta
Di testimon', di scritti e di postille.
Senza giurare, o segno altro più espresso,
Basti una volta che s'abbia promesso.

Quella servò, come servar si debbe, In ogn'impresa il cavalier Zerbino;
E quivi dimostrò che conto n'ebbe, Quando si tolse dal proprio cammino Per andar con costei, la qual gl'increbbe, Come s'avesse il morbo si vicino,

Quanto it toise das proprio cammino Per andar con coftei, la qual gl'increbbe, Come s'avesse il morbo sì vicino, O pur la morte stella; ma potea Più che'l desio, quel che promesso avea, IV.

Dissi di lui che di vederla sotto
La sua condotta tanto al cor gli preme,
Che n'arrabbia di duol, ne le sa motto,
E vanno muti e taciturni inseme.
Dissi che poi su quel silenzio rotto,
Ch'al mondo il sol mostro le rote estreme,
Da un cavaliero avventuroso errante,
Ch'in mezzo del cammin lor si se innante.

v.

La vecchia che conobbe il cavaliero, Ch'era nomato Ermonide d'Olanda, Che per insegna ha ne lo scudo nero Attraversata una vermiglia banda; Pofto l'orgoglio e quel sembiante altiero, Umilmente a Zerbin fi raccomanda; E gli ricorda quel ch'effo promise A la guerriera che in sua man la mise;

Perchè di lei nimico e di sua gente Era il guerrier che contra lor venia: Ucciso ad essa avea il padre innocente, Ed un fratel che solo al mondo avia; E tuttavolta sar del rimanente, Come de gli altri, il traditoro dissa. Fin ch' a la guardia tua, donna, mi senti, Dicea Zerbin, non vo'che tu paventi.

Come più presso il cavalier si specchia In quella faccia che si in odio gli era: O di combatter meco t'apparecchia; Gridò con voce minacciosa e siera; O lascia la difesa de la vecchia; Che di mia man secondo il merto pera. Se combatti per lei; rimarrai morto; Che così avviene a chi s'appiglia al torto.

# VIII.

Zerbin cortesemente a lui risponde, Ch'egi è defir di bassa e mala sorte, Ed a cavalleria non corrisponde, Che cerchi dare ad una donna morte. Se pur combatter vuol, non si nasconde; Ma che prima consideri che importe, Ch'un cavalier com'era egli gentile, Voglia por man nel sangue femminile.

Queste gli disse e più parole in vano; E su bisogno al fin venire ai fatti. Poi che preso a bastanza ebbon del piano, Tornassi incontra a tutta briglia ratti. Non van si presti i razzi fuor di mano, Ch'al tempo son de le allegrezze tratti, Come andaron veloci i due destrieri Ad incontrare inseme i cavalieri.

Ermonide d' Olanda segnò baffo, Che per paffare il deftro fianco attese; Ma la sua debol lancia andò in fracasso. E poco il cavalier di Scozia offese. Non su già l'altro colpo vano e casso. Ruppe lo scudo, e si la spalla prese, Che la forò da l'uno a l'altro lato, E riversar se Ermonide sul prato.

Aa 4

· XI.

Zerbin, che fi pensò d'averlo ucciso, Di pietà vinto secse in terra preflo, E levò l'elmo da lo smorto viso: E quel guerrier, come dal sonno defto, Senza parlar guardo Zerbino fiso, E poi gli diffe: non m'è già molefto Ch'io fia da te abbattuto, ch'ai sembianti Mostri esser fior de' cavalieri erranti:

Ma ben mi duol che questo per cagione' D'una semmina persida m' avviene, A cui nen so come tu sia campione; Che troppo al tuo valor si disconviene. E quando tu sapesii la cagione Che a vendicarmi di costei mi mene; Avresti, ognor che'l rimembrassi, assanno D'aver per campar lei fatto a me danno;

E se spirto a baltanza avrò nel petto, Ch'io'l polla dir, (ma del contrario temo) Io ti farò veder che in ogni effetto Scellerata è coltei più che in estremo. Io ebbi già un fratel, che giovanetto D'Olanda si part, donde noi semo, E si fece d'Eraclio cavaliero, Ch'allor tenea de'Greci il sommo impero.

#### XIV.

Quivi divenne intrinseco, e fratello D'un cortese baron di quella corte, Che nei confin' di Servia avea un caftello Di fito ameno, e di muraglia forte. Nomoffi Argeo colui di ch' io favello, Di questa iniqua semmina consorte La quale egli amò si, che passò il segno Ch'a un uom si convenie come lui degno.

# XV.

Ma costei più volubile che foglia, Quando l'autunno è più priva d'umore, Che'l freddo vento gli alberi ne spoglia, E la sossia dinanzi al suo surore: Verso il marito cangiò tosto voglia, Che sisso qua pensiero, ogni desso D'acquistar per amante il fratel mio.

# XVI.

Ma nè sì saldo a l'impeto marino, L' Acrocerauno d'infamato nome, Nè sta sì duro incontra borea il pino, Che rinnovato ha più di cento chiome, Che quanto appar suor de lo scoglio alpino, Tanto sotterra ha le radici; come Il mio fratello a' prieghi di costei, Nido di tutti i vizi infandi e rei.

#### XVII.

Or, come avviene a un cavaliere ardito Che cerca briga, e la ritrova spello, Fu in una impresa il mio fratel ferito, Molto al caftel del suo compagno appresso, Dove venir senz' aspettare invito Solea, fosse o non fosse Argo con esso; E dentro a quel per riposar fermosse Tanto, che del suo mal libero sosse.

# XVIII.

Mentre egli quivi fi giacea, convenne Che in certa sua bisogna andasse Argeo. Tosto questa sfacciata a tentar venne Il mio fratello, ed a sua usanza feo. Ma quel fedel non oltre più sostenne Avere ai fianchi un stimolo si reo: Elesse per servar sua fede a pieno, Di molti mal'quel che gli parve meno.

# XIX.

Tra molti mal' gli parve elegger questo, Lasciar d' Argeo l'intrinsechezza antiqua; Lungi andar sì, che non sia manifesto Mai più il suo nome a la femmina iniqua. Ben che duro gli fosse, era più onesto, Che soddisfare a quella voglia obliqua: O ch'accusar la moglie al suo fignore, Da cui su amata a par del proprio core;

# XX.

E de le sue ferite ancora infermo, L'arme fi vefte, e del caftel fi parte; E con animo va costante e fermo Di non mai più tornare in quella parte. Ma non gli val; ch' ogni difesa e schermo Gli dissipa fortuna con nuova arte. Ecco il marito che ritorna intanto, E trova la moglier che fa gran pianto,

XXI.

E scapigliata, e con la faccia rossa; E le domanda di che sia turbata. Prima ch'ella a rispondere sia mossa, Pregar si lascia più d'una siata, Pensando tuttavia come si possa Vendicar di colui che l' ha lasciata. E ben convenne al suo mobile ingegno Cangiar l'amore in subitano sdegno.

# XXII.

Deh, disse al fine, a che l'error nascondo, Ch'ho commesso, fignor, ne la tua assenza? Che quando ancora io'l celi a tutto'l mondo, Celar nol posso a la mia coscienza. L'alma che sente il suo peccato immondo, Pate dentro di se tal penitenza, Ch'avanza ogni altro corporal martire Che dar mi possa alcun del mio fallire:

# XXIII.

Quando fallir fia quel che si fa a forza ' Ma sia quel che si vuol, tu sappil' anco : Poi con la spada de l'immonda scorza Sciogli lo spirto immacolato e bianco, E le mie luci eternamente ammorza : Che dopo tanto vituperio, almanco Tenerle basse ognor non mi bisogni, E di ciascun ch'io vegga io mi vergogni.

XXIV.

Il tuo compagno ha l'onor mio diftrutto; Quefto corpo per forza ha violato; E perchè teme ch'io ti narri il tutto, Or fi parte il villan senza commiato. In odio con quel dir gli ebbe ridutto Colui che più d'ogni altro gli fu grato. Argeo lo crede, ed altro non aspetta; Ma piglia l'arme, e corre a far vendetta.

XXV.

E come quel ch' avea il paese noto,
Lo giunse che non fu troppo lontano;
Che'l mio fratello debole ed egroto
Senza sospetto se ne gia pian piano;
E brevemente in un luogo remoto
Pose per vendicarsene in lui mano.
Non trova il fratel mio scusa che vaglia;
Ch'in somma Argeo con lui vuol la batta glia.

#### XXVI.

Era l'un sano e pien di nuovo sdegno, Infermo l'altro, ed a l'usanza amico; Sì ch' ebbe il fratel mio poco ritegno Contro al compagno fattogli nimico. Dunque Filandro di tal sorte indegno, (De l'infelice giovane ti dico; Così avea nome) non soffrendo il peso Di sì fiera battaglia, reftò preso.

XXVII.

Non piaccia a Dio che mi conduca a tale Il mio giusto surore e il tuo demerto, Gli disse Argeo, che mai sia micidiale Di te ch'amava, e me tu amavi certo, Benchè nel fin me l'hai mostrato male. Pur voglio a tutto il mondo fare aperto, Che, come sui nel tempo de l'amore, Così ne l'odio son di te migliore.

XXVIII.

Per altro modo punitò il tuo fallo, Che le mie man' più nel tuo sangue porre. Così dicendo, fece sul cavallo Di verdi rami una bara comporre; E quafi morto in quella riportallo ' Dentro al caftello in una chiusa torre, Dove in perpetuo per punizione Condanno l'innocente a flar prigione.

# XXIX.

Non però ch' altra cosa avelle manco, Che la libertà prima del partire; Perchè nel refto, come sciolto e franco Vi comandava, e si facca ubbidire. Ma non essendo ancor l'animo stanco Di questa ria del stuo pensier fornire; Quasi ogni giorno a la prigion veniva; Ch'avea le chiavi, e a suo piacer l'apriva; XXX.

E movea sempre al mio fratello aflalti, E con maggiore audacia, che di prima. Questa tua fedeltà, dicea, che valti, Poi che perfidia per tutto si stima? O che trionsi gloriosi ed alti! Oh che superbe spoglie e preda opima! Oh che merito al sin te ne risulta, Se come traditore ognun t'insu lta!

# XXXI.

Quanto utilmente, quanto con tuo onore M'avresti dato quel che da te volli! Di questo sì ossimato tuo rigore La gran mercè che tu guadagni, or tolli. In prigion sei, ne crederne uscir suore, Se la durezza tua prima non molli., Ma quando mi compiacci, io farò trama Di racquillarti e libertade e fama.

#### XXXII.

No: non, disse Filandro, aver mai spene, Che non sia, come suol, mia vera sede; Se ben contra ogni debito mi avviene Ch' io ne riporti sì dura mercede, E di me creda il mondo men che bene: Basta che innanti a quel che l' tutto vede, E mi può ristorar di grazia eterna, Chiara la mia innocenza si discerna.

XXXIII.

Se non basta ch' Argeo mi tenga preso, Tolgami ancor questa nojosa vita. Forse non mi sa il premio in ciel conteso De la buona opra qui poco gradita. Forse egli che da me si chiama osseso, Quando sarà quest' anima partita, S' avvedrà poi d'avermi fatto torto, E piangerà il fedel compagno monto.

XXXIV.

Così più volte la sfacciata donna Tenta Filandro, e torna senza frutto. Ma il cieco suo defir, che non affonna Trar del suo scellerato amor costrutto, Cercando va più dentro ch'a la gonna, Suoi vizj antichi, e ne discorre il tutto. Mille penser fa d'uno in altro modo, Prima che sermi in alcun d'essi il chiodo.

# XXXV.

Stette sei mesi, che non mise piede, Come prima facea, ne la prigione: Di che il miser Filandro e spera e crede Che costei più non gli abbia affezione. Ecco fortuna, al mal propizia, diede A questa scellerata occassone
Di metter sin con memorabil male Al suo cieco appetito irrazionale.

XXXVI.

Antica inimicizia avea il marito
Cun baron, detto Morando il bello,
Che non vi effendo Angeo, spefio era ardito
Di correr solo, e fin dentro al caftello;
Ma s'Argeo v' era, non tenea lo 'nvito,
Nò s' accoftava a dieci miglia a quello.
Or per poterlo indur che ci veniffe,
D' ire in Gerusalem per voto diffe.

XXXVII.

Diffe d'andare; e partesi ch'ognuno
Lo vede, e sa di ciò sparger le grida:
Nè il suo pensier, fuor che la moglie, alcuno
Puote saper; che sol di lei si sida.
Torna poi nel castello a l'aer bruno;
Nè mai, se non la notte, ivi s' annida;
E con mutate insegne al nuovo albore,
Senza vederlo alcun, sempre esce suore.

## XXXVIII.

· Se ne va in questa e in quella parte errando, E volteggiando al suo castello intorno, Pur per veder se'l credulo Morando Volesse far, come solea, ritorno. Stava il di tutto a la foresta; e quando Ne la marina vedea ascoso il giorno, Venia al castello, e per nascose porte Lo togliea dentro l'infedel consorte.

#### XXXIX.

Crede ciascun, fuor che l'iniqua moglie, Che molte miglia Argeo lontan si trove. Dunque il tempo opportuno ella fi toglie: Al fratel mio va con malizie nove: Ha di lagrime a tutte le sue voglie Un nembo che da gli occhi al sen le piove: Dove potrò, dicea, trovare ajuto, Che in tutto l'onor mio non sia perduto,

E col mio, quel del mio marito insieme? Il qual se fosse qui, non temerei. Tu conosci Morando, e sai se teme, Quando Argeo non ci sente, uomini e Dei. Questi or pregando or minacciando, estreme Prove fa tuttavia : nè alcun de' miei Lascia che non contamini, per trarmi A' suoi desii: ne so s'io potrò aitarmi.

Orl. furiofo, T, II.

# XLI.

Or ch' ha inteso il partir del mio consotte, E ch'al ritorno non sarà si prefto, Ha avuto ardir d'entrar ne la mia corte Senz' altra scusa e senz' altro pretefto. Che sa ci fosse il mio signor per sorte, Non sol non avria audacia di sar questo, Ma non si terria ancor, per Dio, sicuro D'appressaria a tre miglia a questo muro. XIII.

E quel che già per messi ha ricercato, Oggi me l'ha richiesto a fronte a stronte; E con tai modi, che gran dubbio è stato De lo avvenirmi disonore ed onte: E se non che parlar dolce gli ho usato, E sinto le mie voglie a le sue pronte; Saria a forza di quel suto rapace, Che spera aver per mie parole in pace.

XLIII.

Promeflo gli ho; non già per offervargli, Che fatto per timor nullo è il contratto; Ma la mia intenzion fu per vietargli Quel che per forza arrebbe allora fatto. Il caso è qui: tu sol puoi rimediargli; Del mio onor altramente sarà tratto, E di quel del mio Argeo, che già m'hai detto Aver, o tanto o più che l' proprio, a petto.

## XLIV.

E se questo mi neghi, io dirò dunque Ch'in te non sia la fe di che ti vanti; Ma che fu sol per crudeltà qualunque Volta hai sprezzati i miei supplici pianti, Non per rispetto alcun d'Argeo; quantunque M'hai questo scudo ognora opposto innauti. Saria stata tra noi la cosa occulta; Ma di qui aperta infamia mi risulta.

## XLV.

Non si convien, disse Filandro, tale Prologo a me, per Argeo mio disposto. Narrami pur quel che tu vuoi ; che quale Sempre fui, di sempre essere ho proposto. E ben ch'a torto io ne riporti male, A lui non ho questo peccaro imposto. Per lui son pronto andar anco a la morte; E siami contro il mondo e la mia sorte.

# XLVI.

Rispose l'empia: io voglio che tu spenga Colui che 'l nostro disonor procura. Non temer ch' alcun mal di ciò t' avvenga; Ch'io te ne mostrerò la via ficura. Deve egli a me tornar, come rivenga Su l'ora terza la notte più scura; E fatto un segno, di ch'io l'ho avvertito, Io l'ho a tor dentro che non sia sentito.

#### XLVII.

A te non graverà prima aspettarme Ne la camera mia, dove non luca, Tanto che dispogliar gli faccia l'arme, E quafi nudo in man te lo conduca. Così la moglie conducelle parme Il suo marito a la tremenda buca; Se per dritto coftei moglie s'appella, Più che Furia infernal cuudele e fella.

#### XI.VIII.

Poi che la notte scellerata venne, Fuor traffe il mio fratel con l'arme in mano, E ne l'oscura camera lo tenne, Fin che tornaffe il miser castellano. Come ordine era dato, il tutto avvenne; Che 'l consiglio del mal va raro in vano. Così Filandro il buono Argeo percosse, Che si pensò che quel Morando fosse.

#### XLIX.

Con esso un colpo il capo sesse e il collo, Ch'elmo non v'era; e non vi su riparo. Pervenne Argeo senza pur dare un crollo De la misera vita al fine amaro. E tal l'uccise, che mai non pensollo, Nè mai l'avria creduto. Oh caso raro! Che cercando giovar, sece a l'amico Quel di che peggio non si fa al nemico.

÷

Poscia ch' Argeo non conosciuto giacque, Rende a Gabrina il mio fratel la spada. Gabrina è il nome di coftei, che nacque Sol per tradire ognun che in man le cada. Ella che'l ver fin a quell'ora tacque, Vuol che Filandro a riveder ne vada Col lume in mano il motto ond'egli è reo; E gli dimostra il suo compagno Argeo;

E gli minaccia poi, se non consente
A l'amoroso suo lungo destre,
Di palesare a tutta quella gente
Quel ch' egli ha fatto, e nol può contraddire;
E lo farà vituperosamente,
E gli ricorda che sprezzar la fama
Non de', se ben la vita sì poco ama.

LII.

Pien di paura e di dolor rimase
Filandro, poi che del suo error s'accorse.
Quasi il primo furor gli persuase
D'uccider questa, e stette un pezzo in sorse.
E se non che ne le nimiche case
Si ritrovò, che la ragion soccorse.
Non si trovando aver altr arme in mano,
Coi denti la stracciava a brano a brano.

#### LIII.

Come ne l'alto mar legno talora, Che da due venti fia percoffo e vinto, Ch' ora uno innanzi l' ha mandato, ed ora Un'altro al primo termine respinto, E l'an girato da poppa e da prora, Dal più poffente al fin refta sospinto: Così Filandro tra molte contese Di due pensieri, al manco rio a apprese.

LIV.

Ragion gli dimostrò 'l pericol grande,
Oltre il morir, del fine infame e sozzo,
Se l' omicidio nel castel si spande:
E del pensare il termine gli è mozzo.
Voglia o non voglia, al fin convien che mande
L'amarissimo calice nel gozzo.
Pur finalmente ne l'affiitto core
Più de l'ostinazion potè il timore.

LV.

Il timor del supplicio infame e brutto
Prometter fece con mille scongiuri,
Che faria di Gabrina il voler tutto,
Se di quel loco fi partian ficuri.
Così per forza colse l'empia il frutto
Del suo defire, e poi lasciar quei muri.
Così Filandro a nofi fece ritorno,
Di se lasciando in Grecia infamia e scorno;

# LVI.

E portò nel cor fisso il suo compagno, .
Che così scioccamente ucciso avea,
Per far con sua gran noja empio guadagno
D' una Progne crudel, d' una Medea.
E se la fede, e il giuramento magno
Con duro freno non lo .ritenea,
Come al ficuro fu, morta, l' avrebbe;
Ma quanto più si puote, in odio l'ebbe.

LVII.

Non fu da indi in qua ridet mai visto: Tutte le sue parole erano meste: Sempre sospir gli uscian dal petto tristo; Ed era divenuto un nuovo Oreste, Poi che la madre uccise e il sacro Egisto, E che l'ultrici Furie ebbe moleste: E senza mai cestar, tanto l'affilise. Questo dolor, ch' insermo al letto il fisse.

LVIII.

Or questa meretrice, che si pensa Quanto a quest'altro suo poco sia grata, Muta la famma, già d'amore intensa, In odio, in ira ardente ed arrabbiata. Nè meno è contra al mio fratello accensa; Che fosse contra Argeo la scellerata; E dispone tra se levar dal mondo, Come il primo marito, anco il secondo.

#### LIX.

Un medico trovò d'inganni pieno, Sufficiente ed atto a fimil uopo, Che sapea meglio uccider di veneno, Che risanar gl'infermi di scilopo: E gli promise innanzi più, che meno Di quel che dimandò, donargli, dopo L'aver lui con mortifero liquore Levatole da gli occhi il suo fignore.

#### LX.

Già in mia presenza, e d'altre più persone Venia col tosco in mano il recchio ingiulto, Dicendo ch' era buona pozione.
Da ritornare il mio fratel robulto.
Ma Gabrina con nova intenzione, Pria che l'infermo ne turballe il gufto, Per torfi il consapevole d'appreffo, O per non dargli quel ch' avea promeffo,

# LXI.

La man gli prese, quando appunto dava La tazza dove il tosco era celato, Dicendo: ingiulfamente è, se ti grava, Ch'io tema per coltui ch'ho tanto amato. Voglio effer certa che bevanda prava Tu non gli dia, nè succo avvelenato; E per questo mi par che'l beveraggio Non gli abbia a dar, se non ne fai tu il saggio.

# LXII.

Come pensi, signor, che rimanesse II

La brevità del tempo si l'oppresse,
Che pensar non potè che meglio fora.
Pur, per non dar maggior sospetto, elesse II calice gustar senza dimora:
E l'infermo seguendo una tal fede,
Tutto il resto pigliò che se gli diede.

#### LXIII.

Come sparvier che nel piede grifagno Tenga la starna, e sia per trarne pasto, Dal can che si tenea sido compagno, Ingordamente è sopraggiunto e guasto; Così il medico intento al rio guadagno, D' onde sperava ajuto, ebbe contrasto. Odi di somma audacia esempio raro; E così avvenga a ciascun altro avaro.

# LXIV.

Fornito questo, il vecchio s'era messo, Per ritornare a la sua stanza, in via, Ed usar qualche medicina appresso Che lo salvasse da la peste ria; Ma da Gabrina non gli su concesso, Dicendo non voler ch'andasse pria Che'l succo ne lo stomaco digesto Il suo valor facesse manifesto.

#### LXV.

Pregar non val, nè far di premio offerta,
Che lo voglia lasciar quindi partire. Il disperato, poi che vede certa
La morte sua, nè la poter fuggire,
Ai circoftanti fa la cosa aperta;
Nè la seppe coftei troppo coprire.
E così quel che fece a gli altri spesso,
Quel buon medico al fin fece a se stesso,
LXVI.

E seguitó con l'alma quella ch'era Già di mio frate camminata innanzi. Noi circoftanti che la cosa vera Del vecchio udimmo, che fe' pochi avanzi , Pigliammo questa abominevol fera , Più crudel di qualanque in selva stanzi , E la serrammo in tenebroso loco Per condannarla al meritato foco.

## LXVII.

Questo Ermonide disse, e più voleva Seguir com'ella di prigion levossi; Ma il dolor de la piaga sì l'aggreva, Che pallido ne l'erba riversossi. Intanto due scudier che seco aveva, Fatto una bara avean di rami grossi: Ermonide si fece in quella porre, Ch'indi altramente non si potea torre,

# LXVIII.

Zerbin col cavalier fece sua scusa, Che gl'increscea d'avergli fatto offesa; Ma come pur tra' cavalieri s' usa, Colei che venia seco, avea difesa; Ch' altramente sua fe saria confusa: Perchè, quando in sua guardia l'avea presa, Promise a sua possanza di salvarla Contra ognun che venisse a difturbarla.

# LXIX.

E se in altro potea gratificargli, Prontissimo offeriafi a la sua voglia. Rispose il cavalier, che ricordargli Sol vuol, che da Gabrina si discioglia, Prima ch' ella abbia cosa a macchinargli , Di ch'esso indarno poi si penta e doglia. Gabrina tenne sempre gli occhj bassi, Perchè non ben risposta al vero dassi.

# LXX.

Con la vecchia Zerbin quindi partisse Al già promesso debito viaggio; E tra se tutto il di la maledisse, Che far gli fece a quel barone oltraggio. Ed or che pel gran mal che gli ne disse Chi lo sapea, di lei fu instrutto e saggio; Se prima l'avea a noja e a dispiacere, Or l'odia sì, che non la può vedere.

#### LXXI.

Ella che di Zerbin sa l'odio a pieno, Nè in mala volontà vuole effer vinta; Un'oncia a lui non ne riporta meno, La tien di quarta, e la rifà di quinta. Nel core era gonfiata di veleno, E nel viso altramente era dipinta. Dunque ne la concordia ch' io vi dico, Tenean lor via per mezzo il bosco antico. LXXII.

Ecco, volgendo il sol verso la sera, Udiron gridi e strepiti e percosse, Che facean segno di battaglia siera, Che, quanto era il rumor, vicina sosse. Zerbino per veder la cosa ch' era, Verso il rumore in gran fretta si mosse. Non su Gabrina lenta a seguitarlo. Di quel che avvenne, a l'altro Canto io parlo-

Fine del Canto vigesimoprimo.

Fu corretto, e ricorretto dagli Abati Allegrini e Garlatto, Pubblici Correttori, dall'Illustris., Sig. Abate C., e dal Pubblico Sopraintendente alle correzioni.

574303

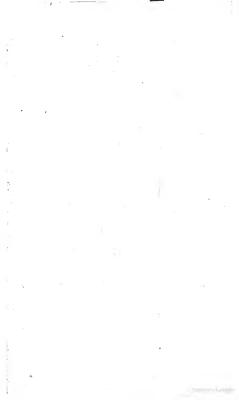





